



# INTITOLATO

TRADOTTO DI LATINO

Dell'Eccell. Medico, & Astrologo, M. Gieronimo de' Manfredi.

Et dall'istesso in molti luochi &ilucidato, & illustrato.

Con mostrar le cagioni d'infinite cose, appartenenti

Con la dichiaratione delle virin d'alcune herbe .

Di nuono ristampata, & ripurgata da quelle cose, che hauessere potuto offendere il simplice animo del Lettote.



Appresso Lucio Spineda.

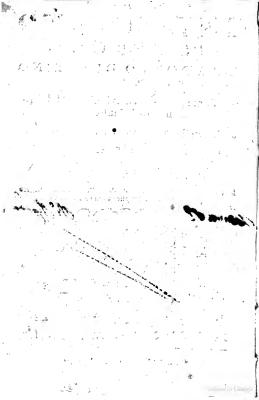

# STAMPATORE A'LETTORI

(£43)(£43)

Auendo io inteso (benigni Lettori) da molti professori di lettere, di quanta auttorità, & grauità sia il presente Libretto, & qualmente è vscito da quell'ingegno del nobilissimo Principe de Filosofi, Aristotile Stagirite, & da lui intitolato Problemi,ne i quali si scuoprono le cause di molte cose,& si rendono le razioni di molti quesiti, che da altri, ché da un tanto huomo malagenolmente si sarebbono mai penetrate: Mi sarebbe parso, che'l mondo fosse restato priuo d'un gran tesoro, se essendo già poco men che perso, non si fosse tornato à ricuperarlo.

rarlo. Et però senZa risparmiare ne fatica, ne spesa, ne alcuna sorte d'incomodo, mi son messo à ristamparlo. Et essendo opera composta da un Gentile, priuo del lume della vera fede, l'hò data à ripurgare à persone dottissime, & catolichissime, lequali le hanno restituita veramente (per dir cosi) la sanità. La onde per lo adietro potrà esser sidelmente letto da tutti, sen a alcuna sorte di scropolo. Leggetelo dunque, & preualeteuene nelle vostre occorrenze, aspettando da noi cose maggiori, se dal sommo Iddio ne saran prestate for Ze di poterlo fare .. State sani.

### DELL'OPERA DETTO

#### IL PERCHE.

#### LA QVALE DIVISA

in otto parti.

#### (643)



· 116 1374 1

Erche il fuperchio ne le cole che viuemo fa in noi infirmità.

à carre. I. Perche il superfluo mangia-

re & beuere diftempera il corpo humano. Perche nell'inuerno fi man-

giano cibi piu groffi che nell'estate . Perche hanno diuiso i medi-

ci tutte cose calide frigide humide è secche per quat tro gradi. Perche le cose dolci son'op.

pilatine. Perche le cole vntuole inducono pigritia, & graueza di telta, & tolleno l'appe-

tito. Perche le cose acetose, e acu

te fauno vecchiezza innã-

zi il tempo. Perche le cose salse noceno

allo ftomaco & a gli occhi.

Perche il pane del formento die effer fatto con fale & formento & con vn poco

· di folfore . Perche pesa manco il pane sa lato che non falato.

Perche il pane che al tutto è senza solfore non è sano come anche quello che è tutto di solfore.

Perche il pan troppo leuato non è fano.

Perche si die leuar prima il pane di febrienti nell'acqua & poi fare di quello il fuo minettro.

Perche la pasta quanto e piu domata tanto e più fana. a car.

Perché il pane del formento e più conueniente che de altro

|                                | ` <b>\</b>                      |
|--------------------------------|---------------------------------|
| T A V                          | O'L A                           |
| altro grano. 8                 | padire noceno a gli lauo        |
| Perche il pane della spelta.   | ratori, & fachi porta grar      |
| gioua a gli grassi, & a gli    | fatica, e giouano gli cibi      |
| idropici. 9                    | groffi alli cotpi delicati i    |
| Perche il pane caldo non è     | contrario. 17                   |
| fano. g                        | Perche il pollo giouane è me    |
| Perche il pane freddo è più    | glio che la gallina. 17         |
| bianco che il caldo, & fi-     | Perche il gallo vecchio com-    |
| milmente l'oglio antico        | moue il corpo, & non il         |
| che'l nuouo.                   | gallo giouane. 18               |
| Perche nuoce a sopportar       | Perche è migliore la gallina    |
| fame. 10                       | affata nel vetre dell'agnel     |
| Perche li vecchi con mino-     | lo, ouer del capretto : 18      |
| re nocumento fanno alti-       | Perche la carne del gallo vec   |
| nentia che l'altre etadi.      | chio è rossa, quella del gal    |
| car. 10                        | lo gionane è bianca . 18        |
| Perche viene fame. 12          | Perche l'animale quanto più     |
| Perche la fame nuoce a gli     | inuecchia tanto ha la car-      |
| collerici, & gli gioua a gli   | ne più dura - 19                |
| flegmatici - 13                | Perche l'agnello di latte è il- |
| Perche gli putti, & gli decre- | faudabile, ma d'vno an-         |
| piti mangiano più spesso       | no è molto migliore, & il       |
| che quelli d'altr'etade. 13.   | eapretto, & vitello è di        |
| Perche alcuni cibi fono con-   | molti altri animali è il con-   |
| uenienti,& alcuni discon-      | trario. 19                      |
| uenienti alli corpi huma-      | Perche la carne del capriolo    |
| ni. 14                         | tra le carne de gli animali     |
| Perche la carne del porco è    | filuestri è la migliore, &      |
| viscosa, & humida . 15         | mallime essendo gioninet-       |
| Perche gli vecelli fono di po- | to, & di latte. 20              |
| eo nutrimento, & di facile     | Perche l'agnello quando è       |
| digestione. 15                 | vecchio non è sano essen-       |
| Perche alle volte vn cibo che  | do fua carne molto più          |
| è carriuo di fua natura gio    | fecca che quando è d'vno        |
| ua, & fa prò. 16               | anno . 2 F                      |
| Perche di cibi leggieri da     | Perche la pallera, & il co-     |
|                                | lombo                           |

|                                             | /                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| TAV                                         | O'L A                         |
| lombo vecchio non fono                      | Perche la carne del caprette  |
| accettabile nutrimento a                    | è migliore fredda che cal     |
| noi, ma dispone il corpo                    | da c quella dell'agnello      |
| affai alla febre. 21                        | migliore calda che fred       |
| Perche il capone è migliore                 | 5 da 6 4 (2)                  |
| che'l gallo . 21                            | Perche è molto più cattiud    |
| che'l gallo 21 Perche la quaglia in prima è | il pane quando non fi di      |
| di fredda & secca comples                   | geriffe che la carne, quan    |
| fione, & poi è di fredda &                  | do similmente non si pa       |
| humida . 12                                 | diffe.                        |
| Perche gli agnelli che nasco-               | Perche le cole disfatte sond  |
| no nelle regioni calde, fo-                 | più humide nelle part         |
| no migliori che boui che                    | estrinsece, & nelle intrin-   |
| nascono nelle regioni fred                  | lece più secche, il contra    |
| de. 11                                      | rio è nelle rostite che so    |
| Perche gli animali volatili                 | 🗓 no più humide dentro, &     |
| iquali hanno la carne rof-                  | ferche di fuora. 26           |
| la o negra sono illaudibili                 | Perche le carni mal cotte so- |
| a noi 23                                    | no più dure che le carni      |
| Perche i volatili che habita-               | ben cotte, 26                 |
| no ne i fiumi, & tra palu-                  | Perche la carne mal cotta dà  |
| di sono molto cattiui &                     | più nutrimento che quel-      |
| mal fani, e massime quelli                  | la che è più cotta quando     |
| che hanno cattiuo odore.                    | ella fi digeriffe 27          |
| a care zy                                   | Perche il porco di latte non  |
| Perche la carne è nociua al-                |                               |
| la febre, & a chi è molto                   | molto da prohibire allo       |
| ripieno, 24                                 | huomo . 2.7                   |
| Perche la carne magra è mi-                 | Perche la carne del porco fa- |
| gliore, & più nutritiua che                 | lata è di poco nutrimento     |
| la graffa. 34                               | & di natura secca, essendo    |
| Perche la carne vergelata è                 | il porco molto humido,        |
| migliore, & di più lauda-                   | come è stato detto. 28        |
| bile nutrimento che alcu-                   | Perche il porco faluatico è   |
| ma altra carne o magra, o                   | più laudabile, e di miglio-   |
| graffa. 24                                  | re nutrimento che'l por-      |
|                                             | † 4 co                        |

|                               | · ·                         |
|-------------------------------|-----------------------------|
| T A. Ve                       | OLA                         |
| eo domestico . 28             | cofa labile, & lubrica: 55  |
| Perche i pesci piccoli di vna | Perche i frutti secchi sono |
| specie sono megliori che i    | migliori che gli recenti .  |
| pesci grandi. 29              | a car 56                    |
| Perche il pesce che ha piu    | Perche non noceno i frutti  |
| fcaglie è più laudabile. 29   |                             |
| Perche la tenca, & l'anguilla | ticano                      |
| fono nociue. 19               | Perche nuoce a couli ch'era |
| Perche il mele è miglior      | vío di mangiare affai, man  |
| cotto che crudo 5 30          | giando poco, & fimilmen-    |
| Perche il mele che fa pora    | te nuoce a chi era vio di   |
| schiuma quando si cuoce       | mangiar poco, mangiando     |
| migliore. 30                  | affai. 56                   |
| Perche nuoce il mangiare      | Perche nuoce a mangiar lat- |
| diuerfi cibi in vna menfa.    | te con cole acetole 57      |
| a care e A                    | Perche gioua a mangiar do-  |
| Perche mangiando di piu ci-   | po il pasto cose stitiche.  |
| bi si de preponere quello     | a car- 57                   |
| ch'è di piu facile digestio-  |                             |
| ne, & posponere quello        | PARTEII.                    |
| che è più graue. 53.          | s in a second second        |
| Perche non fi de molto pro-   | D Erche il vino nuoce alli  |
| longare il mangiare nella     | putti, & alli gioueni è     |
| menfa, cioè ftar affai man-   | conveniente beuuto con      |
| giando a tauola 54            | Perche l'huomo ebrio tre-   |
| Perche fono alcuni huomi-     |                             |
| ni a i quali noceno cibi      | ma di freddo, & doueria     |
| delicati & leggieri, & gra-   | essere il contrario essendo |
| ui gioua, & alcuni altri lo-  | il vino caldo 19            |
| nodi contraria natura.        | Perche il vino è molto no-  |
| a care 54                     | ciuo al male della costa.   |
| Perche sono alcuni che ri-    | acari 60                    |

re alcuna cofa ffitica. - 55

no e fano a pigliar alcuna

Perche innanzi il cibo groffo

60 e chiedono innanzi mangia. Perche più tosto inebria il vino temperato con vn poce d'acqua, che il vino 69 Perche

puro.

| 1. A V                        | O L A                         |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Perche la ebr età che proce-  | la fera per beuere troppo     |
| de dal vino adacquato è       | vino temperato. 69            |
| peggiore da curare, che       | Perche quet che si affatica-  |
| la ebrietà del vino puro .    | no di continuo ponno be-      |
| a car. 61                     | uere molto piu vino.          |
| Perche il caulo cura l'e-     | a car, 70                     |
| brietà induttà dal vino.      | Perche il vino diuerfifica i  |
| a car. 61                     | costumi de gli huomini.       |
| Perche il uino molto adac-    | a car. 70                     |
| quato induce più vomito       | Perche a i malinconici per il |
| che'l vino mediocremente      | beuer troppo fi gli moue      |
| adacquato. 62                 | il ventre. 71                 |
| Perche gli ebrij che beveno   | Perche beuendo molta quan     |
| vino possente non adac-       | tità di vino il corpo di-     |
| gnato cadeno in moke in-      | uenta piu stitico. a car-     |
| firmità 63                    |                               |
| Perche i putti non hanno      | Perche coloro, che fono       |
| tanta sete come i gioue-      | estenuati alle volte mo-      |
| ni. 65                        | reno per beuere di molto      |
| Perche all'huomo ebrio ap-    | vino antico, & possente.      |
| pare ogni cola muouersi       | a car                         |
| in circuito . 65              | Perche a gli ebrij lacrima-   |
| Perche all'huomo ebrio na     | no sempre gli occhi.          |
| cofa gli pare molice.         | a carte. 73                   |
| a car. 66                     | Perche ne i fortemente ebrij  |
| Perche l'ebrio discerne me-   | viene fonno . 74              |
| glio le acque salate, ouer    | Perche il poto ebrio fa piu   |
| amare, o qualche altra co-    | pazzie che quello che è       |
| fa di mal fapore. 67          | fortemente ebrio. 75          |
| Perche l'ebrio è impotente    | Perche gli ebrij molto fi al- |
| al coito a gittare il sper-   | legrano per il caldo del      |
| ma. 68                        | Sole. 75                      |
| Perche se alcun è fatto ebrio | Perche la lingua dell'ebrio   |
| per moltitudine di vino.      | scapuzza, & non può           |
| a car. 68                     | proferire, ne parlare.        |
| Perche alcuno è fatto ebrio   | a carte. 76                   |
|                               | Perche                        |
|                               |                               |

| TAV                            | OLA                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Perche le lingue di vecelli    | mosto nuoce al fegato.                   |
| parlino meglio, & piu espe     | a car. 80                                |
| ditamente quando fono          | Perche il vino vecchio è più             |
| inebriati. : 76                | caldo, e più diseccativo, e              |
| Perche i putti, & gioueni      | piu possente, che! il vino               |
| quando si inebriano più        | nuouo . 8 E                              |
| vrinano che i vecchi . 77      | Perche è piu laudabile il vi-            |
| Perche l'oglio conferifce al-  | no che non è troppo nuo-                 |
| la ebrietà. 77                 | uo, nè troppo vecchio.                   |
| Perche sopportare la sete del  | a car. 82                                |
| la notte sopradormiendo        | Perche il vino vecchio cura              |
| gli gioua molto. 78            | l'appetito canino . 8 r                  |
| Perche a soprabeuere a tal     | Perche l'acqua che corre fo-             |
| sete la notte che procede      | pra il lutto non fetido è mi             |
| ne' sani da cibi tolti la sera | gliore, e più laudabile che              |
| non gioua . 78                 | quella che corre sopra le                |
| Perche non si de beuere do-    | pietre. 82                               |
| pò mangiare nè vino, nè        | Perche l'acqua ch'è discoper             |
| acqua. 79                      | ta dal Sole, & venti è mi-               |
| Perche è meglio adacquare      | gliore che quella ch'è co-               |
| il vino per sei hore innan-    | pertz. 8z<br>Perche sono migliori le ac- |
| zi fi beua. 79                 | Perche sono migliori le ac-              |
| Perche il vino dolce fa sete.  | que che correno verso lo                 |
| a car. 79                      | Oriente, che qlle che cor-               |
| Perche il vino dolce nuoce     | reno verso l'Occidéte. 82                |
| al fegato, & gioua al pol-     | Perche l'acqua che corre a               |
| mone. 9 79                     | Mezo di e peggiore che                   |
| Perche è meglio quando lo      | quella che corre al Setten-              |
| huomo mangia beuer po-         | trionale. 83                             |
| co, & spesso che a beuere      | Perche l'acqua è migliore                |
| in vna volta . 80              | cotta che cruda. 83                      |
| Perche non si de beuere so-    | Perche non si de rompere il              |
| pra i frutti. / 80             | grano d'orgio quando c'è                 |
| Perche il vino dolce ingraf-   | dell'acque d'orgio 84                    |
| 12. 80                         | Perche l'acqua pluurana è                |
| Perche il vino nouo, cioè il   | più putrefattibile che l'al-             |
|                                | tre                                      |
|                                |                                          |

| T A V                                                      |
|------------------------------------------------------------|
| tre acque. 85                                              |
| Perche l'acque del pozzo fo-                               |
| Perche l'acque del pozzo fo<br>no illaudibili, ouer di vie |
| chiuse. 85                                                 |
| Perche l'acqua che tosto si                                |
| riscalda, e tosto si rinfred-                              |
| da è il più laudabile che le                               |
| altre- 85                                                  |
| Perche è molto anche catti-                                |
| ue l'acque che passano per                                 |
| minera, o vie di piombo,                                   |
| che quelle del pozzo. 86                                   |
| Perche tra tutte l'acque 10-                               |
| no più cattine l'acque de                                  |
| paludi - 87                                                |
| Perche l'acqua del pozzo                                   |
| quanto più si caua tanto                                   |
| diuenta migliore. 87                                       |
| Perche l'acqua delle lacune                                |
| che stanno ferme, & fono                                   |
| discoperte, & sono molto                                   |
| graue, e cattine . 88<br>Perche il troppo fonno, & il      |
| troppo vigilare muoce. 88                                  |
| erche nel fonno fi purga                                   |
| per vrina, & ferco come                                    |
| nel vegliare.                                              |
| erche alcuni dormendo vri                                  |
| nano, & egeriscono non                                     |
| fentendofi. 91                                             |
| fentendoss 91<br>etche non si dè dormire in-               |
| continenti dopo il man-                                    |
| DISTE. OF                                                  |
| erche fi de dormire prima I                                |
| fopra il lato destro, & poi                                |
|                                                            |

fopra il finistro.

OLA Perche chi ha il fegato caldo . & lo ftomaco freddo non dè dormire sopra il lato dritto Perche chi ha fluffo del corpo die dormire sopra il lato dritto . Perche il giacere con le parti del corpo ritratte è più fano, che dormire dittefo. a car. Perche non fi dorme ben vol gendofi alla luce . Perche stando sopra il latodritto più tofto fi dormea car. -PARTE TERZA D Erche l'effercitio debitamente fatto conserua la fanità-Perche si de fare essercitio a digiuno, & non dopò il cibo-Perche a i leprofi, idropici, apople, & quelli che hanno freddo lo ítomaco gioua l'effercitio. erche gioua l'occhio ad elfercitarfe in veder cofe mi nute erche caminando per valli più s'affarica l'huomo facendo i paffi lunghi per luoghi

luoghi montuoli . ha appare piu lunga, che Perche ne gli effercitii il ven fe noi la cognoscemo. tre inferiore tra gli altri a carte. Perche quelli che sono fati-. membri folo fi dimagia... cati per effercitio non gli "-2 car. Perche piu gioua alla lassitti fi de date da mangiare in-¿ dine, & fatiga di forte elcontinente dopò l'effercisercitio l'ontione fatta di tio. ISL oglio misto con l'acqua, Perche è piu difficile il corche ontione fatta co oglio rere che l'andar di passo. folo. a car. 103 Perche è piu faticolo mena-Perche quiescendo sotto i re il braccio vacuo raggi del Sole piu si riscalda il corpo che mouen l'aere . 99 Perche quando noi corremo dosi. velocemente appare che Perche i paffi breui nell'efez l'aere fia vn vento . citio doue il corpo fi fer-Perche il superfluo effercitio ma vn poco, & poi vn porinfredda il corpo. co uà, sono molto faticofi. Perche ogni altro membro & stancano l'huomo. 1c4 dal ventre in fuora frica-Perche il corso veloce sa deto, & effercitato fi ingrafbole, & inferma le parti che sono circa la retta: 104 Perche l'huomo debilitato Perche quando nell'efferciper molto effercitio appatio sentemo laffitudine, & debbiamo riposare da tal re hauere la voce sottile. effercitio. a car. 105 Perche quando l'huomo cor Perche l'huomo che ha molre cade più tosto che quan . ta superfluità nel corpo di do và di paffo. grande effercitio fi foffoca Perche quando noi ascendealle volte. mo ci duole le ginocchie, Perche quelli che si affatica-& le gambe. no il di hanno piu volte Perche quando noi caminapollutione la notte in somo per la via ignota non gno che quelli che non fi sapendo che quantità si affaticano. 106

Perche

Perche il riposo alcuni ingrassa, & alcuno immagra. 108

#### PARTEIIII.

P Erche l'euacuationi superflue, & replessioni diftemperano il nottro corpo • Perche comandano i medici the l'huomo a conferuar la fanità, fi debbia purgare nella Primanera. Perche è nociuo purgarsi ne l'estate quando è grandis fimo caldo, come è nell'in uerno quando è grandissi: mo freddo. Perche i medici innanzi che diano la purgatione danno alcuni firoppi . 111 Perche comandano i medici che sopra la medicina in-, continente si dorma. 111 Perche quando incomincia ad operare la medicina si die mouere l'huomo leggiermente . Perche fi dà l'acqua d'orgio, euer brodo mágro con zuccaro dopò l'operarione della medicina. Petche ordinano li medici che la fera che feguita la purgatione, ouer la matti-

na seguente si debbia fare. vno argumento. Perche non fi de mangiar do pò l'operation della medicina, ne ripofar infin'a tan to che non venga vn poco di lete . Perche il corpo che ha verre inferiore magro con dethicultà sostiene purgatione per le parti di fotto. 145 Perche chi ha il collo lungo & fottile, con le spalle eleuate, & il petto stretto per 4 niun mode fi die purgare per le parti di fopra di 116 Perche bisognando purgação nell'estate meglio è à purgarsi per le parti di sopra, che per le parti di fotto, e nell'inuerno è il contrario. 116 q Perche quando l'huomo vrina affai la notte và poso del corpo. Perche sudano piu le parti superiori , che le parti inferiori. Perche le parti bagnate nell'acqua calda mentre che fi bagnano non pono fudare. 117. Perche il fudor del capo nonè fetido. 118 Perche no fuda cofi l'huomo l'inuerno come l'estate aug Perche

| Perche coloto che si eserci-   | do fi ripofa. 222            |
|--------------------------------|------------------------------|
| tano forte, fi riposano vn     | Perche i medici quando vo-   |
| poco, & dapoi ancora più       | gliono far fudare vno pri-   |
| se esercitano più sudano       | ma dispongono il corpo       |
| nel fecondo efercitio che      | con vn piceolo caldo. 123    |
| nel primo. 120                 | Perche non sudano nella fac- |
| Perche sudano più quelli che   | cia gli huomini che fonc     |
| fono affueti de fudare che     | nolto rubicandi . 125        |
| quelli che non fono vsi de     | Perche gli huomini che fi el |
| fudare . 120                   | sercitano di effercitio ti-  |
| Perche gli huomini che stan    | morolo doue casca timo-      |
| no nel Sole piu sudano ve      | re di morte gli sudano li    |
| Riti che nudi . 120            | piedi , & non la faccia      |
| Perche l'huomo fuda più nel    | a car. 3 123                 |
| la faccia, & anco più nella    | Perche molte volte quando    |
| fronte . 122                   | noi sudamo o per forte       |
| Perche quando l'huomo fu-      | caldo interiore, o esterio-  |
| da fel se frica con vn pan-    | re sentiamo freddo. 126      |
| no mettendosi poi a suda-      | Perche gettando l'acqua cal  |
| re più luda, che fel non fe    | da, ouer fredda sopra il     |
| nettaffe . 322                 | corpo nudo si sente fred-    |
| Perche più si suda nelle parti | do, & rigore. 126            |
| posteriori della schena che    | Perche nel principio di pa-  |
| nelle parti anteriori del      | rocilmide le febre le più    |
| petto. 123                     | volte lenteno gli infermi    |
| Perche quando l'huomo fu-      | freddo. 127                  |
| da fel fe rinfredda, o da      | Perchea ludori freddi nelle  |
| acque, o da vento gli vie-     | infirmità fono peggiori,     |
| ne fastidio nello stomaco.     | che li fudori caldi. 127     |
| Perche fuda più l'huomo cir    | Perche si suda più quando si |
| Perche fuda più l'huomo cir    | dorme, che quando fi ve-     |
| cale parti del capo, & de i    | Perche suda l'huomo quan-    |
| piedi, che circa l'altre par-  | Perche fuda l'huomo quan-    |
| 217 . 323                      | do more.                     |
| Perche l'huomo suda più        | Perche li medici quando vo-  |
| quando fa fatica che quan      | leno far fudar vno li dan-   |
| - 1. <u>S.</u>                 | no                           |
|                                |                              |

AVOLA no dell'acqua cotta calda, ouer del vino a beuere. Perche il sudore fatto in qua tità la notte nel fonno qua do si dorme senza niun'al tra cagione fignifica quel eale hauere troppo cenato la fera, ouero ch'è troppo ripieno di cattiui humori . Perche alguni huomini fong di natura stitici, alcuni sono lubrici. Perche coloro che sono iti-

tici nel tempo di gioventi fono lubrici del corpo nella vecchiezza. Perche i cibi che sono di ve-

loce nutrimento, velocemente s'egeriscono le sue

Superfluità. Perche ne i flussi di sangue

dalle parti di fotto quando poi si restaura il corpo diuenta Inbrico. erche alle uolte le feccie in

testinali sono negre come sangue negro de morene, ouero fangue negro, 134 erche alcune vrine fono

groffe, & alcune fono fortili. erche la vrina alle volte è

surbida, alle volte è shia-

120.

138

Perche la vrina turbida nel. le febre acure fignifica dolore di testa, o nel preterito, o nell'auuenii 🕒 ·

a carte. Perche negli huomini pesti-

lentiati appareno le vrine turbide .

Perche la vrina alle volte esce chiara, e poi diuenta turbida , & alle volte esce turbida, & poi dinenta chiara, & alle voltes esce chiara, & rimane chia ra', & alle uolte esce turbida, & rimane turbida .

a car. 139 Perche alcuna vrina ha le nube, ouer hipoftafi, & alcuna non l'hà. Perche alcuna vrina è bian-

ca, alcuna roffa, o negra, o o d'altro colore. Perche ne i frenetici la più parte appareno le vri-

ne bianche, & acquose. a car.

Perche il freddo dell'aere guasta, ouero inturbida la orina.

Perche il digiuno , ouer fame, ouer effercitio, o vigilia, o passione d'animo, & il coito , & il beuere dell'acqua varia l'vrina... a carte. 143

Perche

## Petche alcuna vrina e ferida mente alli rizzi.

| l'erche alcuna vrina e fetida                             | mente alli rizzi. 149                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| & alcuna nò . 143                                         | Perche quando gli elefanti                     |
| Perche fi vrina alle uolte are                            | vogliono vlare il coito en-                    |
| nule, & pietre piccoline,                                 | trano nell'acqua. 149                          |
| & donde procede questo.                                   | Perche maco, & peggio si fa                    |
| a car. 144                                                | il coito dall'huomo nell'ac                    |
| Perche ne i vecchi la pietra                              | qua calda, che nella fred -                    |
| fi genera piu tosto nelle                                 | da. 149                                        |
| vene, che nella vessica, &.                               | Perche grattando la rogna                      |
| ne i putti piu tosto nella                                | cessa il scadore . 150                         |
| vestica, che nelle rene.                                  | Perche l'huomo sopra tutti                     |
|                                                           | gli altri animali piu fi mo                    |
| Perche quando Phuomo ha                                   | ue il coito, & piu spesso da                   |
| compito d'vrinare li vie                                  |                                                |
| ne alle volte vn poco di                                  | ogni tempo . 150<br>Perche si vergogna l'huomo |
| freddo, o rigore 145                                      | a dire il deliderio del coi-                   |
| Perche di coloro, che usano                               | to. 151                                        |
| molto il coito gli occhi, e                               | Perche il coito rifredda il                    |
| le anche patifcono piu de-                                | corpo quado è superfluo,                       |
| trimento che alcun-altro                                  | & piu il uentre, che l'altre                   |
| membro. 5 146                                             | parti - ISI                                    |
| Perche gli eunuchi che non                                | Perche il coito nuoce forte-                   |
| usano il coito, riceueno                                  | mente a chi hauesse fame.                      |
| lefione nel vedere come                                   | Perche il coito nuoce alli fe                  |
| quelli che l'vsano. 147                                   |                                                |
| Perche tra gli altri animali<br>piu si risolue, & debili- | brienti, & leprofi. 153                        |
| piu li risolue, & debili-                                 | Perche'l coito nuoce alle po-                  |
| ta l'huomo per il coito.                                  | dagre, & a tutte l'altre in-                   |
| Perche gli huomini non pof-                               | firmità delle gionture, &                      |
| Perche gli huomiui non pos-                               | & dinerut : 153                                |
| sono fare il coito nell'ac-                               | Perche a gli luffuriofi cade-                  |
| qua come il pelce, & gli                                  | no i capelli, e le palpebre,                   |
| elefanti 5                                                | & diventano tosto calui .                      |
| Perche ha fatto la natura a                               | Perche li malinconiei adulti                   |
| gli elefanti li testicoli so-                             | Perche li malinconiei adulti                   |
| pradella schena, & simil-                                 | fan luffariofi, e molto de-                    |
| 34.44                                                     | fide                                           |
| 2                                                         | 18 mm                                          |

fiderano il coito, & non li malinconici naturali. 154 Perche folo l'huomo tra gli, altri animali non deuen ta barbuto se no quando camina ad vlare il coito. a car. a dollar della Perche alcuni huomini che prima erano fenza capelli ouer ne haueuano pochi per il coito poi fi generano capelli in effi ... 1)6 Perche gl'huomini pelofi fo no molto lufuriofi & qua to fono più pelofi fon più tuffuriofi. Perche la femina patisse mé . ftruo ogni mele, & il mafchiono alema 157 Perche la femina quanto è piu robusta tanto piu tem po idella fua vita dura il mentruos and . 158 le dodici: ouer tredeci an-

Parche la femina inanzi alini non menitrua . . . 160 Land towner of rat.

#### PARTEV

me to i oral a consi D Erche quando l'anno è pluuiofo & molto humido è pestilentiale. 161 Perche quado l'appare molse rane piccole di colore cinericio disopra la schema, & che hanno la faccia

roffa al tempo del caldo incontinenti dopò la piogia, & vanno faltando per luoghi poluerofi è fegno di pestilentia. 162 Perche piu si inferma nell'e Rate che l'inuerno. 162 Perche fi genera piu infirmi tà nella primauera, & nel autunno che in nessuno tempo. Perche chi chiare volte fi in ferma chiare volte scampa. ....... Perche se nell'inuerno è fre do senza pioggia, e la primauera è pionosa oner hu mida nell'estate poi abon da de molte febre & altri mali . Perche essedo l'inuerno caldo &humido, & la prima uera fredda, & fecca, abon da di molte infirmità nella primauera & nell'esta-165 0 Perche essendo l'està fredda & fecca & l'autuno caldo & humido, poi nel inuerado. no fi genera dolor di capo & gatarri & altri mali.169 Perche ogni complessione distemperata stà più sana nel tempo contrario a fua natura & peggio nel tempo fimile.

| T A V Perche il permutare dell'acque nel mangiare, & be- | O L A<br>nella vrina, & poca nella<br>estate. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| uere genera infirmità, &                                 | Perche l'autunno è freddo                     |
| non cosi a mutare aere a                                 | & feco, & la primauera                        |
| luochi vicini a 168                                      | calda, & humida tempera                       |
| Perche la mutatione dell'ac                              | 174                                           |
| que a chi è disposto a ge-                               | Perche il giorno dell'autun-                  |
| nerare pedocchi ne fa ge-                                | no è inequale in le fue ho                    |
| nerare molti. 169                                        | re, perche mo è caldo mo                      |
| Perche essendo lo inuerno                                | freddo . Infinite 175                         |
| freddo, & fecco, & la pri-                               | Perche è più commendabile                     |
| mauera calda & humida                                    | Paere di vno luoco che di                     |
| ouer piouoso, & la estate                                | vn'altro. san an in 176'.                     |
| molto fecca l'autunno è                                  | Perche vn luoco riceue piu                    |
| pieno d'infirmità. 170                                   | la pestilentia che vno al-                    |
| Perche l'aere che ne circon                              | tre . 377                                     |
| da continuamente disecu                                  | Perche in alcune regione la                   |
| ca i corpi nostri, & doue-                               | estate è più longa dell'in-                   |
| ria effere alle volte il con-                            | nerno, & in alcune altre è                    |
| trario essendo l'aere hu-                                | il contrario . 180 177 1                      |
| mido in alcuni tempi. 170                                | Perche in alcune regioni for                  |
| Perche quando tra veri me-                               | no doi inuerni, due estate                    |
| ridionali grauano i corpi                                | doi autunni, 80 doi pri-                      |
| nostri, & si li fanno pegri                              | meueren trans d'1784                          |
| amuouerfi. 171                                           | Perche le città, & alui luol                  |
| Perche gli venti Settentrio                              | ghi che fono cisca tropick                    |
| nali generano toffe; mat                                 |                                               |
| di colta, & fquinantia 172                               | no fonovpri calde the nef                     |
| Perche nella eftate fi fa il co                          | funo altro luoco. 179                         |
| lore di corpi gialle, & mi-                              | Perche è maggior caldo de                     |
| nuifee la vrina- 171172                                  | mefe di Luglio che de                         |
| Perche l'aere molto fred-                                | i mefe di Giugno 184                          |
| do augumenta la vrina, &                                 | Perahe eluochi caui, & ball                   |
| minuifice la egestione. 173                              | nome le valle sono più ce                     |
| Perche nel inuerno appare                                | di the li monti, & li luo                     |
| molte ipostesi ouer nube                                 | chialtid open deco 3182                       |
| - 21                                                     | Per-                                          |

Perche i luochi. ouero città che fono posti verso Sertetrione, & hanno gli mo ti a Settentrione, discoper ti dal mezzo di sono mol ti caldia.

185

Perche le città che sono discoperte da Leuáre, &co perte da Ponente da alcu ni monti sono plù calde che quelle che sono coper te da Leuante, & discoper te da Ponente . 186

Perche le città che son disco perte da Leuante, & da. Settentrione, & coperte da mezzo giorno, & da Occidente sono più temperate che l'altre. 186

Perche le città che. sono vici ne al mare ilquale mare, p sia verso Settentrione tale città sono fredde, & humi de, & se hano il mare ver so mezo di sono calide, & humide.

Perche le città che sono vici ne al mar de Leuate sono più humide che le città che sono vicine a gli mari di Ponente . 187

Perche il vento Meridionale è caldo & humido 187

Perche gli venti Settettiona ( li sono freddi, & secchi, & alle volte sono caldi, 187

Perche gli colerici fono di più loga vita che gli flegmatici. 188

Perche gli homini che nafco no nelle regione fortemete calde fono negri, e nelle fredde fono bianchi

a car.

Perche ne i luochi più humi
di habitabili no glie troppo grade inuerno ne trop
po grande estate.

190

po grande ettate. 190 Perche ne i lochi alti & moruofi habitabili gli huomi ni fono fani, & robusti .

Perche gli huomini che habi tano nelle parti Settentrionali fredde hanno gli coftumi lupini. 192

Perche gli huominiche habitano nelle parti Settentrionali no incorreno mal caduco, & le sue piaghe tosto si fanano i 123 123

187 Perche gli huomini Settenvici trionali hanno gli corpi ono fitici, & le lor femine nohanno abondantia di men mari truo.

187 | Perche fono più fane le città
che fono difcoperte dallo
137 | Oriete che quelle che foidna | no coperte dall' Oriente ,
i, & difcoperte dall' Octi48, difcoperte dall' Octi487 | dente | 195

tt 2 Per

#### PARTE VI

P Erche le passioni dell'animo sono cagioni d'indurre dinerfi accidenti & infirmità ne i corpi nostri & alcune passioni di animo conservano la sanità. a car. Perche la triftitia. & il timo re rafreddano'l corpo alle parti di fuora, e rifcalda no le parti interiori. 197 Perche il timore, & triftitia moueno li spiriti alle parri dentro, & l'ira, & l'allegrezza moueno li spiriti alle parti di fuora. Perche nell'huomo quando ha vergogna deuenta prima la faccia pallida, & poi rossa scambiandosi de varij coloriv. of & Perche nel timore trema lo huomo . Ci. Hous! " Perche alcuni per gran paura di qualche punitione hanno fere . 2.13 !-Perche ne i timorofi di vna po, & alle volte fi muoue la vrina. 200 Perche quei, c'hanno paura trema la voce , le mani è il labro inferiore della bo

ca, & non il superiore. 200 Perche similmente trema il labro di fotto a quei che fono fortemente corrozzati. Perche nell'irato non trema la voce nelle mani come nel timorefo, ma pur trema il labro di fotto in tut ti dui . 1:"'202 Perche nelli huomini adirati viene sete come ne i timorofi. ". 9 IZO E Perche fugge nel timore it. caldo naturale, & il spirito dal cuore, & dalle parti superiori alle parti inferio ri del ventre. Perche crefee l'audacia nell'huomo irato, & nel timo rofo, è il contrario. 103 Perche in gli timorofi fe cotrahe gli testicoli. Perche nel timor forte male te volte fi fpermatica:204 199 Perche nella triftitia, & anfie tà. & nel forte dolor l'huo mo crida, & lamentalis & nel timore grande l'huo; motace. .mais enolate gran paura fi moue il cor Perche contiene l'huomb il spirito, & il fiato nel dolo I re, & nella anfietablaoy Perche nella paura grade fo? pella l'huomoi. or 200 Perche nel timore done l'ho

mo teme della morte ven gono li capelli canuti come accade ne gli huomini che sono in persone liquali aspettano la morte. 206 Perché nella bianchezza di capelli già detta p la paura piu fi bianchiffe gli capelli nella cima, & luochi remoti dalla cote che nel Is luochi vicini, & doneria effer il contrario . Perche vna grande allegrez za amaza l'homo cofi co me vna grande tristitia,& paura. Perche rofice gli occhi a gli huomini irati, & Porecchi a gli huomini che si vergognano. 200 Perche l'imaginatione dello huomo ouer cogitatione ferma alcuna egritudine falmolte volte venire quel

#### PARTE VII.

P Erche il eapo tra gli altri mebri e pelofiffimo, nel-Phuomo: 211 Perche nelle cicatrice & luo chi del corpo brufati non nafcono peli. 213 Perche alcuni huomini fono (enza peli ouer ne kanno-

pochissimi. Perche in alcuni fi genera la caluitie, & Talcunt no. 215 Perche procede piu totto la caluitie nelle parti anteriori che nelle parti poste Tiori. Perche no cadeno i peli delle ciglie ne si genera caltitie in quei luochi come fa nella parte anteriore detta caluaria. Perche ne' ethiopi ouer huo mini negri non viene caluitie. Perche ne i eunuchi femine, e putti non adiuiene calui tie, ma ne gli homini. 3 17 Perche quei che vsano il coi to tofto deuctano cal.218 Perche fono alcuni huomini che sono senza capetir, & frequentando il coito deuentano capelati. 218 Perche l'huomo che è caldo di natura, la caluitie non può recuperare più i cape Perche alcuni animali bruti 's mutano de peli come il cane & il bue . Perche cadeno le fronde nel inuerno & no l'estarc. 2 21 Perche fe si castra lo huomo poi che è baibato gli cade la barba mo non 11 3 de-

| 1" N "V                                                | 14 |
|--------------------------------------------------------|----|
| Perche coloto che si eserci-                           |    |
| tano forte, fi ripofano vn                             | P  |
| poco, & dapoi ancora più                               |    |
| se esercitano più sudano                               |    |
| nel fecondo efercitio che                              |    |
| nel primo. 120                                         | P  |
| Perche sudano più quelli che                           |    |
| fono affueti de fudare che                             |    |
| quelli che non sono vsi de                             | I  |
| findare . 120                                          |    |
| Perche gli huomini che stan                            |    |
| no nel Sole piu fudano ve                              | L  |
| ftiti che nudi . 120                                   |    |
| Perche l'huomo suda più nel                            |    |
| la faccia, & anco più nella                            | Ι  |
| fronte . 122                                           |    |
| Perche quando l'huomo fu-                              |    |
| da fel fe frica con vn pan-                            | ď  |
| no mettendosi poi a suda-                              | 1  |
| re più suda, che sel non se                            |    |
| nettaffe . 122                                         |    |
| Perche più si suda nelle parti                         | 4  |
| posteriori della schena che                            | 1  |
| nelle parti anteriori del                              |    |
| petto. 123                                             |    |
| Perche quando l'huomo fu-<br>da sel se rinfredda, o da | 9  |
| acque, o da vento gli vie-                             | 2  |
| ne fastidio nello stomaco.                             | ,- |
| car. 123                                               | 1  |
| Perche fuda più l'huomo cir                            |    |
| cale parti del capo, & de i                            |    |
| · piedi, che circa l'altre par-                        | 5  |
| gi. 123                                                |    |
| Perche l'huomo fuda più                                |    |
| quando fa fatica che quan                              |    |
| Marina en airea ar                                     |    |

do si riposa. erche i medici quando vogliono far fudare vno prima dispongono il corpo con vn piccolo caldo. 123 erche non fudano nella faccia gli huomini che sono molto rubicondi. erche gli huomini che fi ef fercitano di effercitio timorofo doue casca timore di morre gli sudano li piedi , & non la faccia... a car. erche molte volte quando noi sudamo o per forte

erche molte voite quando
noi sudamo o per forte o
caldo interiore, o esterioresentiamo freddo. 126
erche getrando l'acqua cal
da, ouer fredda sopra il
corpo nudo si sente freddo, & rigore. 126
erche nel principio di parocismide le sebre i più
volte senteno gli inferma

freddo. 127
Perche a fudor i freddi nelle infirmita fono peggiori, che li fudor i caldi. 127
Perche fi fuda più quando fi dorme, che quando fi veglia. 128
Perche fuda l'huomo quan-

do more. 119
Perche li medici quando voleno far fudar vno li dan-

no

no dell'acqua cotta calda, ouer del vino a beucres . Perche il sudore fatto in qua tità la notte nel fonno qua do fi dorme fenza niun'al tra cagione fignifica quel tale hauere troppo cenato la fera, ouero ch'e troppo ripieno di cattiui humori . Perche aleuni huomini sono di natura sticici, alcuni sono lubrici. 11. 12 I33 Perche coloro che sono stitici nel tempo di gioventi fono lubrici del corpo nella vecchiezza. Perche i cibi che sono di veloce nutrimento, velocemente s'egeriscono le sue Superfluità. Perche ne i flussi di sangue dalle parti di fotto quando poi si restaura il corpo diuenta Inbrico. Perche alle uolte le feccie in testinali sono negre come fangue negro de morene, ouero fangue negro, 134 Perche alcune vrine fono. groffe, & alcune fono fortili. Perche la vrina allevolte è turbida, alle volte è shia-

138

12.0.

Perche la vrina turbida nel. le febre acure fignifica do lore di testa, o nel preterito, o nell'auuenne. a carte. .. . Perche negli huomini pestilentiati appareno le vrine turbide . Perche la vrina alle volte esce chiara, e poi diuenta turbida . & alle volte > esce turbida, & poi dinenta chiara, & alle volte esce chiara, & rimane chia ra, & alle uolte esce turbida, & rimane turbida . a car. Perche alcuna vrina ha le nube, ouer hipoftafi, & alcuna non l'hà. Perche alcuna vrina è bianca, alcuna roffa, o negra, o o d'altro colore . Perche ne i frenetici la più parte appareno le vrine bianche, & acquose. a car. Perche il freddo dell'aere guasta, ouero inturbida la orina. Perche il digiuno , ouer fame, ouer effercitio , o vigilia, o passione d'animo, & il coito , & il beuere dell'acqua varia l'vrina.... a carre.

Perche

Perche alcuna vrina è ferida mente alli rizzi. & alcuna nò .. Perche fi vrina alle uolte are nule, & pietre piccoline, & donde procede questo. a car. Perche ne i vecchi la pietra fi genera piu tosto nelle vene, che nella vessica, &. ne i putti piu tosto nella. vessica, che nelle rene. a car. Perche quando l'huomo ha compito d'vrinare li vie: ne alle volte vn poco di freddo, o rigore. . . 145 Perche di coloro, che usano molto il coito gli occhi, e le anche patificono piu detrimento che alcun altro membro. parti. Perche gli eunuchi che non usano il coito, riceueno lesione nel vedere come a car.: quelli che l'vsano. 147 Perche tra gli altri animali piu li risolue, & debilita l'huomo per il coito. a car. 147 Perche gli huomiui non possono fare il coito nell'acqua come il pesce, & gli elefanti . .254 . 148 Perche ha fatto la natura a a car. gli elefanti li testicoli sopradella schena, & fimil-

Perche quando gli elefanti vogliono v(are il coito entrano nell'acqua. Perche maco, & peggio si fa il coito dall'huomo nell'ae qua calda, che nella fred -Perche grattando la rogna cessa il scadore. Perche l'huomo sopra tutti gli altri animali piu si mo ue il coito, & piu spesso da ognitempo . : 150 Perche si vergogna l'huomo a dire il defiderio del coi-Perche il coito rifredda il corpo quado è superfluo, & piu il uentre, che l'altre Perche il coito nuoce fortemente a chi hauesse fame. 152 Perche il coito nuoce alli febrienti, & leprofi. :153 Perche'l coito nuoce alle podag e, & a tutte l'altre infirmità delle gionture, & & di nerui. Perche a gli luffuriofi cadeno i capelli, e le palpebre, & diventano tosto calui . Perche li malinconici adulti fan luffariofi, e molto defide

der Googl

fiderano il coito, & non li malinconici naturali. 154 Perche folo l'huomo tra gli. aleri animali non denen ta barbuto se no quando camina ad vlare il coito. alcaria dolores esta 155 Perche alcuni huomini che prima erano fenza capelli ouer ne haucuano pochi per il coito poi fi generano capelli in effi ... 1,6 Perche gl'huomini pelofi fo no molto lufariofi & qua to fono più pelofi ion più Influriofi. 1.56 Perche la femina patisse mé . ftruo ogni mele, & il mafchione and a 157 Perche la femina quanto è piu robufta tanto piu tem po idella fua vita dura il menftruo. , i.m. - 1 78 Parche la femina inanzi alli dodici: ouer tredeci an-

mi non menstrua . . . 160 . I constant or or in tal. PARTE V.

franchisco 279 P Erche quando l'anno è pluuiofo & molto humido è pestilentiale. 161 Perche quado l'appare molte rane piccole di colore cinericio disopra la schema, & che hanno la faccia

roffa al tempo del caldo incontinenti dopò la piogia, & vanno faltando per luoghi poluerofi è fegno di pestilentia. 162 Perche piu si inferma nell'e

State che l'inuerno. 162 Perche fi genera piu infirmi tà nella primauera, & nel aurunno che in nessuno tempo.

Perche chi chiare volte fi in ferma chiare volte scampa.;; 162

Perche le nell'inuerno è fre do senza pioggia, e la primauera è pionosa ouer hu mida nell'estate poi abon da de molte febre & altri mali .

Perche essedo l'inuerno caldo &humido, & la prima uera fredda, & fecca, abon da di molte infirmità nella primauera & nell'eftate . 165 G

Perche essendo l'està fredda & fecca & l'autuno caldo & humido, poi nel inuera. no fi genera dolor di capo & catarri & altri mali.169 Perebe ogni complessione distemperata stà più sana nel tempo contrario a fua natura & peggio nel tempo fimile.

Per-

| Perche l'aere che ne circonda continuamente difecca i corpi nostri, & doue-ria effere alle volte il contrario effendo l'aere humido in alcuni tempi. 170  Perche quando tra veri meridionali grauano i corpi nostri, & fili fanno pegri armuouri. 171  Perche gli venti Settrentrionali generano toffe; mal di cotta, & fquinaffis 171  Perche nella estate fi fai i colore di corpi giallo, & mi- | no fonov pri calde she nel<br>funo altro luoco. 179<br>Perche è maggier caldo de la |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Perche l'aere molto freddo augumenta la vrina, et minuife la egeftione. 173 Perche nol injuerno appare molte ipostesi ouer aube                                                                                                                                                                                                                                                                    | mele di Luglio che de                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                   |

T A V O L A

Perche i luochi. ouero città che fono posti verso Settetrione, & hanno gli mo il a Settentrione, discoper il dal mezzo di sono mol ticaldi. 185

Perche le città che fono difeoperte da Leuáte, & coperte da Ponente da alcu ni monti fono più calde o che quelle che fono coper te da Leuante, & discoper te da Ponente . 186

Perche le città che son disco perte da Leuante, & da., Settentrione, & coperte da mezzo giorno, & da Occidente sono più temperate che l'altre. 186 q

Perche le città che, sono vici ne al mare ilquale mare, sia verso Settentrione cale città sono fredde, & humi de, & se hano il mare ver fo mezo di sono calide, & humide.

Perchele città che sono vici ne al mar de Leuate sono più humide che le città che sono vicine a gli mari di Ponente. 187

Perche il vento Meridionale è caldo se humido: 187 Perche gli venti Seriétriona Silono freddi, e fecchi, e alle volte fono caldi. 187

Perche gli colerici sono di più loga vita che gli flegmatici. 188

Perche gli homini che nasco no nelle regione forteme-

te calde fono negri, e nelle fredde fono bianchi

Perche ne i luochi più humi di habitabili no glie trop-

po grade inuerno ne trop po grande estate. 190
Perche ne i lochi alti & motuosi habitabili gli huomi
ni sono sani, & robusti.

ni iono iani, & robuiti . 2 car. 191 Perche gli huomini che habi

Perche gli huomini che habi tano nelle parti Settentrionali fredde hanno gli coftumi lupini. 192

Perche gli huomini che habitano nelle parti Settentrionali no incorreno mal vere daduco, & le fue, piaghe e,& tofto fi fanana i 187 (Perche gli huomini Setten-

trionali hanno gli corpi fitici, & le lor femine no hanno abondantia di men ttruo.

187 Perche fono più fane le città
nale che fono difcopette dallo
187 Oriete che quelle che foina no copette dall'Oriente,
i, & & difcopette dall'Octi-

dente : 195

†† 2 Per

#### PARTE VI.

P Erche le passioni dell'animo sono cagioni d'indurre dinerfi accidenti & infirmità ne i corpi nostri & alcune passioni di animo conferuano la fanità. a car. Perche la triftitia, & il timo re rafreddano'l corpo alle parti di fuora, e rifcalda no le parti interiori . 197 Perche il timore; & triftitia moueno li spiriti alle parti dentro, & l'ira, & l'allegrezza moueno li spiriti alle parti di fuora. Perche nell'huomo quando ha vergogna deuenta prima la faccia pallida, & poi rossa scambiandosi de varij colorit J. :7.199 Perche nel timore trema lo huomo . "lucus! : . 199 Perche alcuni per gran paura di qualche punitione hanno fere Perche ne i timorofi di vua po, & alle volre fi muoue la vrina." Perche quei, c'hanno paura trema la voce , le mani è il labro inferiore della bo

ca, & non il superiore. 200 Perche fimilmente trema il labro di fotto a quei che fono fortemente corrozzati. Perche nell'irato non trema la voce nelle mani come nel timorofo, ma pur trema il labro di fotto in tut ti dui. Perche nelli huomini adirati viene sete come ne i ti-", 9 (20 E morofi. Perche fugge nel timore it. caldo naturale, & il spirito dal cuore, & dalle parti fuperiori alle parti inferio ri del ventre . Perche crofce l'audacia nell'huomo irato, & nel timo rofo, è il contrario. 103 Perche in gli timorofi fe cotrahe gli testicoli. 204 Perche nel timor forte mole re volte fi foetmatica.204 Perche nella triftitia, & anfie ta. & nel forte dolor l'huo mo crida, & lamentalis & nel timore grande l'huo+ mortace. anniv englacia gran paura fi moue il cor Perche contiene l'hnombil fpirito, & Il fiato nel dolo 'I re, & nella anfietaublaoy Perche nella paura grade fir pella l'huomoi. er 200 Perche nel timore doue l'ho

mo teme della morte ven gono li capelli canuti come accade ne gli huomini che fono in persone liquali'aspettano la morte. 206 Perché nella bianchezza di capelli già detta p la paura piu fi bianchiffe gli capelli nella cima, & luochi remoti dalla cote che nel li luochi vicini, & doueria esser il contrario. Perche vna grande allegrez za amaza l'homo, cosi co me vna grande tristitia,& paura. Perche rosisce gli occhi a gli

huomini irati, & Porecchi a gli huomini che si ver-

gognano.

Perche l'imaginatione dello huomo ouer cogitatione ferma alcuna egritudine faimolte volte venire quel la 209

#### PARTE VII.

P Erche il dapo tra gli altri mebri è pelofifimo, nell'huomo: 211
Perche nelle cicatrice & luo chi del corpo brufati non nafcono peli. 213
Perche alcuni huomini fotto fenza peli ouer ne hanno

pochiffimi. Perche in alcuni fi genera la caluitie,& Talcunino.215 Perche procede piu totto la caluitie nelle parti anteriori che nelle parti poste riori. Perche nó cadeno i peli delle ciglie ne si genera calnitie in quei luochi come fa nella parte anteriore detta caluaria. Perche ne' ethiopi ouer huo mini negri non viene caluitie. Perche ne i eunuchi femine, è putti non adiuiene calui tie, ma ne gli homini. 3 17 Perche quei che vsano il coi to tofto deuctano cal. 218 Perche fono alcuni huomini che sono senza capelle, & frequentando il coito deuentano capelati. 218 Perche l'huomo che è caldo di natura , la caluitie non pno recuperare più i cape Perche alcuni animali bruti 'si mutano de peli come il cane & il bue . Perche cadeno le fronde nel inuerno & no l'estate. 2 21 Perche fe fi caltra lo huomo poi che è baibuto gli cade la barba ma non

deuenta caluo . Perche chi porta il capo di-Perche la femina non ha bar scoperto, & massime al So ba ne anche è troppo calile deuentano bianchi i lor . da. capelli. Perche l'huomo castrato, & Perche coloro che portano la femina hanno il caldo il capo loro coperto denaturale più debile che uentano più tofto canuessendo non cattrato. ti. Perche il fumo del fulfor a car. Perche in l'huomo prima si imbianca i capelli. generano gli capelli, & a car. le ciglie, & le palpebre. Perche folo l'huomo tra gli altri animali, & il caa car. Perche non fi genera la barnalio deuentano canuti. ba nella fronte, & ne i a car. ponvoli della faccia. Perche più tosto deuenta ca a car. nuto lo huomo nel ca-Perche i peli delle ciglie cre po che nelle altre parti. scono più ne i vecchi che a car. ..... 232 Perche deuentano prima cane i gioueni . Perche tra tutti gli animanute le tempie che l'altre li l'huomo diuenta calparti del capo. Perche in alcuni huomini fo uo. 227 Perche le parti della schina no gli capelli crespi, & in. ne gli animali brutti fono alcuni piani . Perche gli capelli riscaldan il più pelofe. capo · Perche alcuni huomini han-235 Perche gli capelli piani & no gli peli del corpo negri, alcuni di altro colomolli fegno è che l'huomo è timorofo, & gli crespi se-Perche ne i convalescéri che gno che l'huomo e audahanno haunto longa ince. Perche gli huomini che han firmità deuentano bianchi i lor peli & quando fo no peli fopra la schina sono restaurati deuentano no audaci . . . . . 1360. Perche quando lo huomo è negri. 229 mol-

molto pelofo nel ventre è molto luffuriofo . Perche quado l'huomo è ne lofo fopra le fpalle & il col lo fignifica dementia, & offinatione nel mal fare . .PARTE VIII. P Erche il capo nell'huomo e firuato nelle parte Superiori del corpo . 238 Perche il capo picciolo de ne cessica è cattino & illauda bile appresso de tutti li medici & filolofi . a car. 239 Perche l'huomo che ha il ca po piccolo è irofo & ri-

Perche la femina è più imprudente & pazza chenon è il maschio 243 Perche la figura del capo no de effere in tutto rotondas. 244 Perche quando la fronte del l'huomo e grande fignifica l'huomo declinante a ftultitia. 246 Perche il collo groffo e più

Perche il collo grosso è più lodabile che l'collo sottile. 247

Perche la natura ha fatto l'occhio de fredda & humida complessione, a carte. 248

Perche quel huomo che ha gli occhi grandi e pigro di natura. 248

Perche vede meglio gli occhi profondi che gli occhi eminenti. 249

Perche gli occhi profondi & concaui fignificano l'huomo effere traditore. a car-

Perche l'huomo che ha gli occhi di fuora troppo emi nenti è inverecondo loquace & matto 250

Perche l'huomo che la pupilla dell'occhio molto ne gra è timido.

Perche alcuni, occhi fono bianchi alcuni negri & alcuni d'altro colore. 25 I Perche li Etiopi, cioè huomi

ni negri hanno gli occhi negri . 25 g

tt 4 Per-

TAVOLA

inella fua inine gli occhi

217 & poffano bene vedere.

ide gli huo
certiche e
Perche li verchi mole vedere vedere.

Perche li putti nella sua infantia hanno gli occhi bianchi Perche gli occhi de gli huomini conualescenti che escono de infermità tranno al bianco, & poi in procesfo ritornano negri come erano prima. 258 Perche gli huomini & li caualli se diuersificano più ne' colori de i occhi che li altri animali. Perche l'occhio bianco vede meglio allo scuro che al chiaro, & l'occhio negro il contrario. 259 Perche quado l'occhio guar da troppo nel fole o in vna cosa troppo lucida se debi lita il vedere . Perche l'occchio fimilmente se debilisce nello oscuro aduenga che non tanto quanto nel troppo lucido. a carte: Perche quei che sono stati nel obscuro non possono pudi guardare nel lume. . ( B) (112 26E a tarte . Perche alcuni huomini vede no meglio da longe, che dapretto, & alcuni dapret fo che da longi . 262 Perche quando li vecchi vo

leno ben vedere yna cofa

la possano bene vedere. Perche li vecchi molte volte non ponno legere vna littera al lume della canden la,& poi la legeno al lume Perche se debilisce più l'occhio a vedere littere minute che le groffe. 364 Perche sono alcuni occhi che vedeno male . 265 Perche vede meglio l'huomo vno obietto ferrando meglio gli occhi, o chiudendo vno è tenendo l'ala tro aperto comen fanno quelli che fagitano . 265 Perche l'huomo cieco è de più sottile intelletto che l'huomo che vede ... 266 Perche quelli "che vedeno male feriueno littere piccole & appare più inconueniente. Enguity 25 366 Perche alli che vedenomas le ferano alquanto gli oc-, 1 chi quando voglione ve-Perche il forte efercitiono ce al vedere imal .. :368 4 Perche quando fe guarda. verso il lume della lucerna o verlo il fole fe vede q meglio

meglio mettendo la mano denanzi da gli occhi che fenza.

Perche la mano & gli piedi hanno differentia dalla. parte destra alla sinistra . a carte . 268

Perche il nostro vedere è megliore ne i colori uerdi che ne i bianchi & ne' ne-269

gri. Perche il fumo morde più gli occhi & noce a quelli : a carte .

Perche l'occhio mai non ha freddo ." . . . 270

Perche le lachrime de colui che piange sono calde & le lachrime de colui che ha gran dolore fond fred-

de . 271 Perche colui che non può troppo ben stringere le la bra non è troppo sano del 271 corpo.

Perche li denti temeno & fentono più freddo che il celdo . -1271

Perche chi ha li denti debili & minuri & rari è da bredevita. . Ditte 2 272

Perche chipha la faccia rella fignifica calidità de compleffione, & la biancheza fignifica frigidità.

Perche colui c'ha il colore

00

come vna fiamma de fuòco è instabile & foribondo

Perche la faccia di color rof fo chiaro fignifica l'huomo effere vergognofo .

a carre . 10 Perche il colore gialo & il verde & il negro della fac cia fignifica l'huomo effer iracondo. 274

Perche se rompe le orecchie a coloro che nuorano nel mare. 274

Perche le orecchie se rompe no manco a quei che nuotano nel mate ferprima in fundeno dell'oglio nell'orecchie .

.. 274 Perche la brutura delle orec chie è amara.

Perche a orecchia stanca se confolida più tosto quando fulle preforata che la dritta.

Perche li muti il più delle volte fon fordi ouer odeno male

Perchequado l'huomo tien da mano all'orechia apare vno mollino che sbufini & foni dentro.

Perche il gran sono ouero voce guafta alle volte lo audito, & il fono picciolo

non se ode. 277 Per-

# T. A. V. O. L. A. Perche molte volte sente vn. Perche gli vecchi con diffi-

| tinnito fono in modo di      | cultà itranutano . 28 f       |
|------------------------------|-------------------------------|
| vno molino ne l'orecchia.    | Perche gli fordi il più delle |
|                              | volte parlano nel nafo.       |
| Perche quando l'acqua é in-  |                               |
| Perche quando i acqua e in-  | 2 Car- 282                    |
| trata dentro della orec-     | Perche non si stranuta dor-   |
| chia laqual non può víci-    | mendo 282                     |
|                              | Perche l'huomo ha peggio-     |
| gli dell'oglio nella orec-   | re odorato che tutti gl'al-   |
| chia fa più tosto, & me-     | tri animalic 282              |
| glio vícire detta acqua      | Perche le mani mollissime,    |
| a car. 278                   | & fortile fignificano mol-    |
| Perche no si ode troppe ben  | ta sapientia & buono in-      |
| guando fi sbadacchia         | telletto . 283                |
| a càr. #78                   | Perche la voce in alcuni è    |
| Perche fi infonde la faccia. | grande, & in alcuni e pic-    |
| di acqua a chi patifce il    | cola, in alcuni altri e fot-  |
| fluffo de fangue del nafo.   | tile. 284                     |
| a car. 279                   | Perche la voce di putti & de  |
| Perche l'huomo tra gl'altri  | le femine è fottile è acu-    |
| animali molto stranuta.      | ta, & quella delli giouant    |
|                              | ouer huomini fatti è grof-    |
| a carage 279                 | Ouer modern rath c grov       |
| Perche il più delle volte si | Perche la voce del rauro è    |
| ftranuta due volte l'vna     |                               |
| drieto all'altra, & non vna  | più fottile che quella del-   |
| volta o più che due vol.     | la vacca, & nel buò per-      |
| te 486                       | ferro che nel vitello         |
| Perche fi stranuta meglio    | a car. 286                    |
| guardando nel Sole           | Perche quando l'huomo fi      |
| a car. 280                   | caftra deuenta la voce fua    |
| Perche al fregat l'occhio fa | più fottile. 286              |
| ceffare dal stranutare.      | Perche al tempo dell'inuera   |
| a car. 281.                  | no la voce è più grolla.      |
| Perche all'huomo quando      | che al tempo della eltade.    |
| ha stranutato viene alcuni   | a car                         |
| fgriffori 281                | Perche colore che piango-     |
| , i i                        | no                            |
|                              |                               |
|                              |                               |

no alli contriftanti fanno la voce fottile & acuta, & coloro che rideno fanno la voce groffa. .. 287 Perche li vecchi decrepiti-& li conualescenti hanno la voce fortile, & acuta.... 2 car. .. 288 Perche quando vno huomo debile vole cridare forte. & non se ode quasi la sua Perche l'huomo che halas gran voce e caldo de na-Perche meglio se ode de not Perche l'acqua fredda fa fuo nolpiù fottile cafcado giuso che non sa l'acqua calda. erche in quelli che viano di molte vigilie, & che dormeno puoco la voce e più alpera. . . . . . 289 rehe il fale girato nel fuoo fi fuona. , ] . 290 rche dopò mangiare la vo e è più aspra. .. 290 che sono più balbutienti putti che li huomini fat-

he se ritrous anche delhuomini fatti che sono soutienti. 291 he si balbutienti ne pos-

fono parlare piano.

Perche quei che le effercicano fortemente la litimorofi trema la voce-, a car, ha 192

Perche l'huomo fa più maniere de voce che nessuno altro animale 292

Perche alcuni animali parlano de articulatamente, & alcuni no . 292

Perche ode meglio coloro che tengono il fiato, & quefto noi vedemo ne i cacciatori che comandano douer tenere il fiato quan do voleno vdire futtilmen te vecelli, o altre faluaticine... 293

Perche chi buta vn poco di fale nel gran fuoco fuona manco che fel fosse gittato nel fuoco minore.

a car. 294
Perche la lingua in ogo anmale e prina de pinguediane ouer di graffezza. 294
Perche folo i huomo tra gli
altri animali douenta muto. 294

Perche meglio si ode vno suono suono suora di casa essendo in casa, ch'estendo suora di casa venendo il suono ouero voce di casa.

| T A V                                                  | OLAT                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| a carte. 1 21. 117 205                                 | nera da freddo, & non da                    |
| Perche il potro gioua alla-<br>voce. 295               | caldo.                                      |
| voce. 295                                              | Perche nel febrientil polio                 |
| Perche se ode meglio vna vo                            | douenta alle volte grande                   |
| ce ouero vno fuono de fu-                              | & alle volte spetto & velo                  |
| fo ingiuso che de giuso in                             | te più che'l tempo della                    |
| fufo. 296                                              | fanità.                                     |
| Perche no se ode nell'acqua                            | Perche ha fatto la natura i                 |
| ma solamente se gli vede .                             | fegato, la milza, & il fele                 |
| a carte. The In 1 298                                  | ne gli animali / 303                        |
| Perche colui the hala voce                             | Perche incontinente come                    |
| grande & alta è audace .                               | l'huomo ha magiato cef-<br>fa la fame . 304 |
| a carte. 46 298                                        | fa la fame . 304                            |
| Perche ha fatto la natura in                           | Perche le cose accrose indu-                |
| alcuni animali il polmone                              | cono fame. 305                              |
| & in alcuni no. 298                                    | Perche il stomacho fredde                   |
| Perche alcuni animali refia-                           | de complessione meglie                      |
| tano & alcuni no, & fi-                                | apetifce. 305                               |
| milmēte alcuni hanno vo-                               | Perche alle volte viene vno                 |
| ce, & alcuni nò. 299                                   | appetito canino che quai                    |
| Perche alcuni animali & fi-                            | to l'huomo più mangia                       |
| milmente huomini posto-                                | tanto più voria mangiare                    |
| no più lungo tempo rite:                               | 3 carte. ( 3)                               |
| nere il fiato nell'acqua                               | Perche alcum animali che                    |
| ouer per altra cagione for<br>focatina. 300            | franno alle volte nelle ca                  |
|                                                        | uerne nel inuerno non                       |
| Perche il polmone del fan-                             | hanno fame ne fete ond                      |
| ciullo quado è nel ventre                              | non mangiando ne beue                       |
| della madre e roffo &                                  | Perche coloro che hann                      |
| quando è nascinto è bian-                              | la febre no hano il più de                  |
| 700 300                                                | le volte lo appetito . 30                   |
| Perche nasce il graffo & vna                           | Perche li putti hanno man                   |
| certa acqua circa il cuore<br>essendo de calda & secca | co fete che pli gioneni,                    |
| complessione, però che                                 |                                             |
| la graffeza & acqua fe-ge                              |                                             |
| Ta Brances or acquare 50                               | fere                                        |
|                                                        | 1010                                        |

### TAVOLA

the gli gioueni. 309 quando l'huomo ma lı vene sete. 310 alle volte per inspira dell'aere freddo coa refiatare sopra del ua fredda seguita se-

laceto caccia la fete.
. 311
tagliate le vene che
doppo le tempie do-

uenta lo animale fterile; a car. 312
Perche ponendo cofe narcotiche & ftupefattine fopra
li tefticoli douenta l'animale fterile. 312
Perche gli ruftici quado vo
gliono fe genera va mafchio ligano il tefticolo
ftanco del montone, &
quando vogliono femina
ligano il dritto. 313

### IL FINE DELLA TAPOLA.

ing the opening

I much mark it

9 . 2 moon - 5 2 1 कोल में दक्कर्त अर लेना एक i gene il dritte . 213

or details and the con-1. 1. 1. 1. 1. 1. . . . بالتوفيين وترادات

in have ending 218 47 5 THE STATE OF THE STATE





## OPERA NTITOLATA

IL PERCHE.

tilissime ad intendere le cagioni de molte cose & massimamente alla conseruatione della sanità, & cognitione delle viriu dell herbe



Erche il superchio delle cose di che noi viuemo, & lo indebito modo dei vinere nostro usiamo induce in noi le co of se necessarie a nostra vita . Prima, st del magiare, e bere. Secoda, e fonno,

r vigilia. Terza effercitio, & quiete. Quarta euacua one, or repletione. Quinta le paffione dell'animo. Sea è l'aere che ne circonda. Se queste cose adunque soo temperate, et debitaméte applicati alli corpi nostri mseruano la equalità, & temperanza de gli elemeti be sono in noi. Ma si son distemperale, & eccessive, et on commodo approssimate distemperano i corpi nofri. Et la fanita non è altro che teperamento, et equaita de complessione in noi : per laquale tutte le nostre perationi debitamete procedono. Et p contrario la in irmità e distemperamento, or in equalità, p laqual in oi effe operationi mancano, et indebitamente pcedo-10. Adunque il superfluo magiare, dormire, effercitic,

riposo, suacuatione, o repletione, o superflue passione de animo, ouero l'aere distemperato, tutte queste cose di souerchio distemperano la nostra complessione, esperò insirmità patiscono.

Perche il troppo cibo & porto superfluo bero

Vello che noi mangiamo, & heuemo è in cinque modi, ouero e puro cibo, & nutrimento; ouero puro peneno; ouero pura medicina; ouer cibo medicinale; ouer medicina venenofa. Il cibo che è puro nutrimento è cofi vinto, & trafmutato dal corpo nostro che non transmuta il corpo, anzi si conuerte in Sustantia nostra, & di questo chine piglia troppo la. natura non lo puo digestire. V nguéti generafi dimolte superfluitd, lequale alle volte soffocano il caldo naturale, & seguitamorte subitanea. Dilche molti pel troppo mangiare, & beuere sono Stati trouatimorti per suffocatione. Alle volte non possendo la natura re golare tale superfluità, se purrefano, di che nasce vno caldo putredinale che diftempera il caldo, & la complessione nostra naturale. Quello che è pur veneno transmutasi il corpo nostro, che non è transmutato da effo; anzi per sua foftantia totale, o forma specifica,come inimico occide, & mortifica il caldo naturale come il napello, es non è dubbio, che quefto diftempera il corpo nostro. Quello che è pura medicina trasmutata, & etrasmutato dal corpo bumano. Ma alla fine il caldo naturale uince quello non convertendolo però in

### PRIMO.

antia del corpo , come è il reubarbaro , turbiti, & erico, & è manifesto chi pigliasse troppo di tale meine ouer de simile alteraria molto, & difféperaria orpo.L'altro che è cibo medicinale è quello, che traf ita, & trasmutato dal corpo nostro, si che trasmuta la fostantia del corpo, questo cibo è cibo alterativo, · calidità,o frigidità, o humidità,o ficcità, come è la ne del colombo per calidità, e ficcità, il pefce per fri lità; & humidità. Chi adunque de tali cibi ne maniffe fuperchio, se alteraria, o a troppo caldo, o troppo ddo, o ad humido, e secco, e cosi se distemperaria il po suo . Il quinto che è medicina venenosa trasmuil corpo nostro, & è trasmutato da esso, ma finalnte vinfe, & mortifica il corpo nostro, non trasmurdosi in sua sostantia : Adunque ogni cibo, & benda superflua in qualità, o quantità ouero in softanaltera & distempera i nostri corpi.

rche nel verno fi mangia cibi grofli , e di più nutrimento, & nella estade il contrario.

O caldo naturale fuggédo il freddo esteriore refe visca alle parte di dentro, & vnitessi, onde è più rte pebe ogni virtù vnita è più forte che diuisal' inrno, adsique le padisse meglio. Ma nella estade il cal naturale escie fuori al suo simile, e diuidesi, parédodai luogbidella digestione. Onde se disolue & più biles bisogna adunque mangiare cibi leggieri.

1 2 Per-

4 LIBRO

Perche hanno i medici diuiso ogni cosa calda j
fredda, humida, & secca per quattro gradi, e
dicono che akuna è calda in primo grado; akcuna in secondo, alcuna in terzo, & alcuna
in quarto grado, cosi distinguono le cose fred
de, humide, & secche.

L medico non considera de cose se non quanto hab biamo ad alterare, en trasmutare il corpo huma no, o perche in quattro modi s'altera il corpo nostro dal caldo, freddo, humido, o secco, però humo distinto tale cose in quattro gradi. Il primo grado è quando tal cosa altera il corpo si remeso che i non sente, ma no li nuoce. Il terzo grado è quando alterasi che i sente, o moce, o mortiscalo, o questa è medicina venenosa.

Perche le cofe dolce generano oppilatione.

A natura di membri molto ama le cofe dolce & fi diletta in ese, indetir ano quelle dal stomaco, inanzi che le stano digeste; & esfendo viscose, & grof se, & indigeste oppilano le vene done va il nutripaen-

Percho le cofe ventofe inducono pigritia, & gra

Tette le cose che notano nella bocca del Stomaco fatiano, perobo l'appesito si fa nella bocca del stomaco,

o, & la digestione nel fondo . Imperò la cofa vn= 😅

a nodando nel ftomaco tolle l'appetito . Anche cofache fla sopra il fondo det stomaco sopra noto infino alla bocca, molto euapora al capo adunla cofa ontofa è molto enaporabile alla testa, onz grauezza di capo, & pigritia massime essendo. to humida, et viscosa.

'erche le cose acetose, & acute fanno vec-

chiezza innanzi tempo. 💮 👈 🔌 Gnicofa che confuma l'humido sustantiale del I corpo increspa la pelle, onde inuecchia, e la vec-Zza non è altro che consumatione di humido naale del corpo, per laquale si increspa la pelle, et che ofe acetofe, & acute molto difeccano imperò molti ecchiano. Chi non vole adunque inuecchiare tropofto fugga l'acetofo, & l'aceto . ...

Perche le cofe false noceno al stomaco, & a gli occhi.

A cofa falfa per sua acuità è molto penetratina, J & deficcatiua , onde penetra nella sustantia del maco, e diseca l'humidità sua sustantifica, de che lto si debilisse, & similmete penetra su a gli occhi, consuma la sua humidità, onde minuisse la vista.

rche il pane del formento ad effer sano deue effere salato & ben fermentato, & con vno poco de furfure, o scemola.

L formento e humido e molto viscoso, per la-I quale viscosità è molto oppilativo, bisognas adunadunque rimouere questa viscostid, è humidità opilatina da esto. Il sale disecca, & sottiglia quella humidità grossa il fermento similmente chiarifica, & assot tiglia et fa che la passa non sa tanto amassada, imperò il pan azimo è molto nociuo durissimo da padire. & molto secca de sua natura, & è abstersiua, & mon discatina, onde per sua abstersione & desicatione sa il pane più facile da padire, & più tosso lo sa descendere suora del stomaco.

Perche è più leggiero el pan falato de pelò che non falato, & doueria effere il contrario per lo pelo del fale.

I d'humidit d del pane è quella che'l fa piu graue & quanto piu è siccato, tanto el pane rimane più leggiero di peso. Es perche el sale disecca molto la bumidit d del pane, & molto piu che non è il peso d'esso sale; imperò pesa manco.

Perche il pane in tutto de furfura, & in tutto de fiore de farina non e fano

Oni estremo è cattino, & contrario alla natura nostra, el mezo si de tenire. La fursura è discetatina abstersina, & quasi de nullo nutrimento, el suro della farina è il contrario, viscoso, & oppilatino, & è di molto nutrimento, sel se potesse digerire, ma per sua viscossità molto indigestibile, onde messe

100-

PRIMO. olando l'uno con l'altro, una acquista beneficio del-

altro , la furfura fa beneficie della farina , & la fana fa beneficio di dar nudrimento alla furfura. ananto bigénera

Perche el pan leuato e fermentato non è troppo sano.

L ferméto come è stato detto induce nel pane una L spongosità & fa che non stà cost amasfato, et que fto fa per una certa calidità che ello ha in fe, per laqua lerifcalda la pasta, & consuma parte di quella viscofita, & come natura del caldo rarifica, & fallo fongofo, ma quando gliene troppo marcife el pane mediante el caldo putredinale che è in quello, & poi di quel pane s'ingenera humori putridi nel corpo .

Perche comandano i medici che a coloro che channo la febre il pane fi debbia lauare nell'ac qua, & poi di tal pane se ne faccia da mangiarea tali infermi, o per via di minestra, o per via di suppe nel vino.

L fermento è cosa putredinale che molto nuo-Le ce alla febre per il caldo putredinale che in efso è la intentione, adunque del medico è di rimouere quelle parti fermentali che rimaste sono nel pane, & questo fa tenendolo nell'acqua, imperò che quelle si vengono a diffoluere vell'acqua laquale gettata Marimane el pane netto dal fermento, & cosi tutte le

rte

ţ.

vinande nelle quali cafea fermento puro , fono molto purredinali, co molto difponeno il corpo a purredine:

Perche la pasta quanto più è menata & domata la con canto il pane è megliore.

Vanto l'acqua se incorpora meglio con la farina col fermento, es quanto la uiscossità dels la sur millo amessamento più si tolle, tanto rimane il pane più spongioso co leggiero, el domare adunque con rimenare la pasta incorpora bene l'acqua, co la sarina, co il sermento, co sa risoluere di molte humidità dell'acqua, co come è natura del moto rariscando induce spongosità. Perche è molto cattiuo el fermento cotto nell'acqua. Perche è molto opilatiuo, co viscoso, co duro da padire come è stato detto.

Perche il pan del frumento è più conuemente

Hnmido viscoso, & conclutinatino, molto è coni neniese al nutrimento del nostro corpo, massime
participiando della natura derea, il pan de frumento
ha vua natura aerea, & conclutinatina sopratutti gli
altri grani. L'orzo non ba natura cosi temperata, ne è
viscoso bumido cosi conclusinatino; & aereo, come et
frumento; ma attende a frigidità de, imperò non sono
di tanto nutrimento i cibi fatti d'orzo, come quelli del

mento. Ma l'orzo seguita il frumento in bontà, & pragli altri grani, & freddo, & ventòso. Il minanche manco nutrica che l'orzo. Le faue anche neo, & vniuersalmente ciascuno altro grano, del ile se fa il pane, è manco conueniente e nutritimo quello del frumento.

rche il pane della spelta conferiscea i corpi grassi, & a quelli che hanno idropissa.

A natura è della spelta tra il caldo, e freddo tem
perata, & ba nirtù molto disescatina a discaccia
:attiui bumori, consumandoli nel cotpo grasso, adun
e la grassa consuma nel idropico l'bumore aquoso di
ca.

### Perche il pane fi deue mangiare freddo, & non caldo.

A natura ha in essos o o in abhominatione el a sangue che si genera del pan caldo perche esso ge ra sangue corrotto il pan caldo ha i fumi, iquali co umido che non è ancora euaporato sono cassone corrompere il sangue, il pan caldo adunque non è nueniente nutrimento, ben che'l suo odore molto sia nfortatiuo del somaco nostro.

erche il pan freddo è più bianco che'l pan caldo, & l'oglio antico del nuovo.

'Acqua è cagione de negrezzacome appare nel carbon che per fino che tutta la humidità nou non è consumata, e redutta in cinere, e molto negro, ma la cinere, e bianca perche è privata d'ogni bumidità aquosa, perche adunque nel pan caldo continuo evaporano i fumi caldi, che'l diporta seco alcuni bumidi vapori, i quali denigrano la superficie esteriore del pane, onde appare, alquanto negro, ma quando è ristedato non cuapora piu quella bumidità anzi quanto il pane è più puro e secco, douonta piu bianco, perche quanto è di piu di bumidità, e piu consumata e evaporata, cost nel oglio nouo e mescolata molta bumidità aquosa, e in processo di tempo viene ad evaporare tal bumidità, e l'oglio più bianco di apparentia.

Perche è nociuo à sopportare same.

E I stomaco vacuo nel tempo della fame sente una tediosa euacuatione, onde la natura manda per soccorrere a quel dolore corrosiuo de molti humori putridi e cattiui, sopportar adunque fame cagione de impire lo stomaco de humori cattiui. Et anche nella sa me el caldo naturale consuma e risolue l'humidità sub stantifica del stomaco de che molto esso se debilisce.

Perche la vecchiezza più facilmente & fenzagran nocumento fopporta fame piu che niffuna altra etade.

D Oi fono i nocumenti principali che feguitano dal la fame,no è facil cosumatione dell'humido substalifico, l'altro è la dolorofa, e trista sensatione del sto ico: chi adunque è piu infestate da questi doi nocunti, con maggior difficultà tolera la fame, e chi mãè oppresso da tal nocumento con minor difficult dessuporta el fanciullo, adunque che cresce ha il caldo turale molto fortese l'humido naturale molto fottionde molto più ferifolue del bumido suo nell'bora la fame, a tanto per tanto, che in nessuna altra etaè anco la virtù sensitiua sua è molto forte, che sen on gran passione el nocimento della fame, per laile si risolue molto il caldo è il spirito suo naturale, togliendogli el suo nutrimento se probibisse dal augumento, imperò el putto, è più offeso dalla fache nessuno de altraetade. Il giouene che a pero suo augumento auegna che il suo caldo naturale tanto forte quanto il caldo del putto, pur il fuo hulo naturale e più grosso, onde non si risolue cosi toome l'humido naturale del putto, non è adunque to nocumento nel giouene per la fame quanto è nel o adolescente, e universalmente quanto l'huomo è propinquo al principio della sua origine, quanto a to con maggior difficultà tolera la fame per esferé o humido naturale più sottile è risolubile. Il vecche non è decrepito, ma incontinéti succede al gio , ba il caldo naturale molto remessore l'humido na le molto ingrossato de che non se risolue cost facileffo humido è anco la virtu sensitiua e minorata 1 sente cosi perfettamente come prima, onde no re tanto detrimento quanto la etade precedente.

Et etiandio che alla decrepita, perche l'huomo decrepito auenga c'habbia humido naturale molto più grosso, di l'aldo naturale molto più debile, e la uirtù sensibile, è molto più impersetta che tuste l'altre etadi precedente nientedimeno il taido suo naturale e molto vicino alla esintione per il che ogni peco di sini strò, di incommodo induce gran nocumento nell'huomo decrepito, advinque ogni piccola same che'l soppor ta seria cagione distinguere il caldo suo naturale. La etade advinque che dalla prima vecchiezza succede alla giouentà antecede la decrepita, età, che con manco nocumento tolera la fame, a tanto per tanto, che nesuna dell'altre età.

### Perche patisce l'huomo fame

L caldo naturale continuo cosuma e desecca l'hu medo de i nostri membri, essendo adunque i nostri membri inaniti, & consumati tirando, e se consuma l'humidità delle vene, e le vene inanite tirano dal figato, e il figato dal stomaco, & inanito e consumato ha ordinato il sommo Creatore in noi che la milzamanda il stomaco l'humore malineonico; Ilquale, è acetoso, & induce una dosorosa, e trista sensatione compremendo l'humidità sustantia, e di eso stomaco, & è come uno dolore corrosiuo, onde incita el stomaco a desiderio di cibo, e questo è fame.

Perchela fame molto nuoce a gli colerici, e gio

N Elli colerici descende nell'hora della same al stomaco la colera, onde non mangiado molto as cede esa colera, e quando mangiano poi, se corrompe, e vutresa el cibo, per instammatione di quella, e molti uncho colerici cadeno in sincopi come morti per la sane. Imperò che la colera accesa molto risolue l'humi-osustantiale, di spirito, e caldo naturale del stoma-aco de tutti i membri; Ma gli stemmatici hanno egma, e humidità assa in el stomaco, & in tutti gli sembri che per toleranza di same se consuma. Imperche l'appetito di stemmatici, è mendace la piu parte, non dice il vero.

erchegli putti e gli decrepiti mangiano più

L putto ba il calore forte che molto consumae risolue l'humido suo sustantisco, el qual huto a molto resolubile per sua subtilità, onde bisorestaurare speso. Perche anco il putto e inmento e piu se ristaura che se risolue, però bisocibare il putto spese volte il giorno. Il decrenel quale il caldo naturale e quasi estimto bazno d'essere resocillato speso e consortato dal altramente se estingueria il suo poco calorenatu14 LIBRO

naturale. Ma altramente si deue cibare el putto spesso en el decrepito, imperò che'l putto deue pigliare assaine cibi per volta, e spesso bauédo il caldo naturale forte, en il decrepito deue pigliare poco per volta, e spesso essédo il suo calore molto debile perche se pigliasse trop po cibo per volta sossocia se quel poco di caldo come fa vna poca si amma ponendo troppo oglio

Perche alcuni cibi fono buoni, e laudabili al cor po nostro alcuni cattiui, & illaudabili.

T. L cibo non è buouo nutrimento ne se lauda se non Der quattro cagione. Prima che'l fia facile digefibile non troppo viscoso, e grosso. Seconda che habbia in se poca superfluità. Terza che non sia anco tanto fottile de fostantia che velocemente dalli membri fi euapori in fumo. Quarta che babbia famigliarità conmenientia con il cor che se nutrica adunque tutti quelli che hanno queste quattro proprietà; e conditione sono molti laudabili, & conuenienti a i corpi nostri , onde alcuni cibi se vituperano perche sono difficili da padire per sua troppo bumidità viscosa aunega che babbia mo buona famigliarità, e conuenientia con il corpo no Aro come è la carne porcina, alcuni altri cibi se vitupe rano, pche avenga che fiano facili da padire generano nerfluità come è il pesce e alcune berbe alcuni tanto fottile nutrimento al corpo che preano in fumo come fono alcuni vecelli picstro, alcuni sono che non banno conuenietia ne fami vità con il corpo no stro come, è il fieno, e la paglia, è conueniente nutrimento d'alcuni animali brutna alla sostantia dell'huomo sono al tutto dispropor tati, e non è cosa ne cibo che piu sia conforme al nunento dell'huomo quanto è la carne humana se non e la abbominatione che la natura ha a quella...

Perche la carne porcina, e molto viscosa & humida...

Inianimale deschespecie se sia quanto è di mag giore essercitio nel essere suo tanto ha manco suluità, e quanto sta piu queto, & occioso tanto piu ssudi regna im lui, imperò che l'essercitio & laa motto consuma la humidità del corpo. Adunl porco, perche è di paco essercitio, e monimento, ta cotinuo nel luto riposato, imperò è di molta sutà e la sua carne è molto dura da padire, onde geassai superstuità, nero è che a gran connenientia, firmità con la sostantia del corpo nostro, e piu iascuno, altra animale suora che eso buomo imquando è digessa è di sangue laudabile, e buono mento.

he gli vecelli piccioli lono de nutrimento tile e facile, & vaporabile, ma lono di fae digeffione & di poca luperfluità.

Gni animale aereo che ba assai essercitio, e mouimento, e di poca superstuità, & viscosità, onde LIBRO

16

onde ha fustantia futtila, & rara, imperò e facile da padire il nutrimento suo è facile, & vaporabile e di poca superfluità, & questo si ritrona nelli vcelletti pic coli che fono di tal natura.

Perche vno cibo cattino, & illaudabile alle volte non nuoce ad alcuno.

Auda se il cibo in doi modi per essentia, & accidente, onde fta che ono cibo in fe fia cattino e per accidente sia buono; & questo è in tre modi . Primo per appetito e defiderio grande ch' a il ftomaco a quel lo, onde sta che per grande appento ch'a ad uno cibo cattino si corregia la malitia dital cibo, e genera buon nutrimento doue è di natura di quel cibo generarlo catino. Equesto si è perche è la natura ample ta la cosa diletteuole e tutta fe unisse e riforza ad abbrazzarla però piu forte alla fua operatione e faffi migliore digestione nel cibo diletteuole che nel cibo che non diletta a tanto per tanto anco posto che'l sia peggiore: It secondo modo è per una certa vir-· tù occulta che è nella natura di quel cibo, per la quale è conueniente si a questo individuo che non ad voi altro. Questo non è se non per dinerse nature occulte, lequale e vella natura di tale cibo e di colui che piglia come noi vedemo che uno cibo e buono ad uno contrario all'altro. Il tergo modo e per grande apetito per conformità di natura del cibo e di quelle che si de cibare come si trouain alcuni che le cipole fono perfetto nutrimento, & in alcuni fono cibo nominale, e quasi venenoso. Non è adunque grandrauighiase un cibo cattino di sua natura, e conuente a qualcuno, ouer per grande appetito e habbia el tale a questo cibo, ouer per occulta natura che retra lor dua.

rchela carne leggiera, e de altri cibi facili da padire come il capretto, & il pollo, & altri cibi delicati non fono conuenienti a chi s'affatica, ma cibi groffi, & il contrario in colloro che fanno poco effercitio.

L grande esfercitio moito risolue la sustantia del corpo, es ogni cibo che è facile digestione, e sa-risolubile, e putresassi per il caldo acceso, es cibo so non se risolua facilmente, neanche di suanatue inslammabile. Li huomini adunque che s'affatino hanno bisogno di nutrimento grosso che facilmener la fatica non si risolua, ne anche se putresacci di cibo leggiero, e delicato, e cotrario a suo escritadi caldo remesso per lo riposo, e non possono digerire sui cibi, bisogna adunque che essimo cibi delicati che nerano sangue sottile, perche essando cibi grossi su errariano ne gli loro corpi molte oppitationi.

rche il pollo ha miglior carne,& il fuo brodo èmigliore che la gallina.

Il pollo che non ha vsato il coito è più tempe-

reto che la gallina laquale è molto piu calda, il segnodi ciò per la calidità genera luona done adunque,
non noglian temperare gli honori meglio, e il brodo del
pollo, ma one non vogliarestantare e dare nutrimento il brodo, e la sustantia della gallina èpiu conneniente però a quelli c'hanno febre e ne gli leprosi, perche
tempera molto loro humori, e il sangue il pollo è con
neniente, e non la gallina.

Percheil gallo vecchio muone il corpo :

N El gallo per vecchiezza si genera vna qualità nitrosa che abraza & absterge, e netta per taquale si muone il corpo, è questa non se ritrona nel gal lo gionine.

Perche tra le galline affate è megliore la gallina aroffita nel ventre del capretto, ouero dello agnello.

Humidità naturale della gallina è molto bona e giouatiua conferuafe adunque fua bumidità laffandola nel ventre del capretto ouero agnello che aro-Stédola a fua posta diperdefe e rifoluefi molto di qua.

Perche il gallo vecchio ha la carne rossa, & il gallo giouene ouer gallina la bianca.

Vanto la carne dell'animale è piu priuata dell'humido fustantífico, & è fua natura, e complessioplossione piu secca tanto piu manca di bianchezza e piglia il color rosso, e questo adurene in tutti gli amma li che banno sua complessione secca però che l'humidità fa la carne dell'animale bianca, onde la carne della caprade bicco, e di bue, pershe sono animali de complession secca, però è rossa la pinguedine; e il cerebro, e eltre simile cose sono bianche per eser fua com plessione bumida. A dunque il gallo vecchio ouer gallina ba la carne rossa per esser prinata molto del suo sustantiale bumido che quanto l'animale piu inuecchia, tanto il caldo naturale consuma piu l'humidità, e questa ragion si può estendere ad ogni animale gioune, o vecchio.

Perche l'animale quanto più inuecchia tanto a fempre la carne più dura.

Humido fa la cosa molle congionto con il caldo temperato, il secco la fa dura massimamente acompagnata con il freddo, ogn'animale adunque quan piu se innecchia tanto piu manca l'humidità, & il ildo naturale, e cresce la siccità & il freddo nimico illa natura; imperò la sua carne tanto piu indurisce.

erche l'agnello di latte, e il laudabile, ma de vn'anno, emolto migliore, & il capretto è vitello, & molti altri animali contrario.

Oni animale molto humido di natura quanto è piu giouene tanto abonda piu humidita, e quã

to piu se inuecchia, tanto piu se desecca il suo bumido superfluo. Il contrario de gl'animali che sono di complessione secca, ouer temperata quanto al nutrimento del corpo nostro . L'agnello è molto humido & viscofo di sua natura, però è incoueniente quando è lattante permolta superfluitd che gionge quella etade a sua. natura, & quando procede nell'età si vien deseccado dal caldo naturale quel humido superfluo, et que sto è nella fua gionentù che è passato vu'anno, però l'erà della pueritia in ogn'animale è humida, & la gionentù è fecca, onde effendo l'agnel d'un' anno, o circa la età che è secca, rimette quell' humidità superflua, e fa tal carne esser piu temperata. Ma ne gli animali che fono di natura fecca, quando fono nell'età della giouen sù la carne loro è molto piu fecca, & è molto distemperata, & quando fono lattanti in età primiera, fono piu temperati, però che l'età che è humida rimette la tor distemperanza secca . La capra adunque, & il bue che di natura è secca, per questa ragione fono migliori nell'età di latte che in niun'altra età ; e l'agnello è in contrario, come è ftato detto, & questa regola intendess in ogn'animale di humida, ouer secca compleffione

Perche la carne del capriolo tra le carne de gli animali filuestri è la migliore, & massime effendo giouinetto, & da latte.

Il capriolo è di natura secca, e per il suo esserci-

tare continuo e faltare è di poca superfluïtà, & è migliore quando è da latte, perche essendo sua natura sec ca e fredda, rimettesi quella siccità, & è più temperata,come è stato detto di sopra-

Perche l'agnel quando è vecchio non è fang, reflendo la fua carne più fecca che ne iv d'vn'anno.

Regola vniuersale è di medici che ogni animale vecchio è di poco nutrimento, e duro da padire l'agnello adunque fatto vecchio, benche sia di natura piu secca che d'un'anno, nientedimeno è di manco cal do spirito, e sangue, in tanto che non è conueniente alla natura nostra.

Perche la paffera, & colombo vecchio non fono accettabili nutrimento a noi, ma dispongono il corpo nostro assa a febre.

Oni animale the vsa molto il coito, è di caldanatura, e complessione secca, però che'l caldo incita il coito, & il coito molto desecca, onde tali animali non sono di molta vita, però generano sangue caldo, secco, & adusto preparato a sebre. E se pur tali animali vuoi mangiare, mangiali quando sono piccoli auanti il coito.

Perche il cappone è miglior che il gallo.

A cagione è stata già detta, l'humidità del pollo è molto naturale a noi, quanto adunque più

PROLUTEGA NA.

fe riferua nel pullo tanto, e molto migliore, e perche il coito molto difecca fua bumidità come nel gallo, e feriferua nel cappone, però è megliore a i corpi nostri la carne del cappone, che quella del gallo.

Perche la quaglia quando pria passa l'acqua & vienea noi, è di natura secca, & fredda, cioè melanconica, & quando si parte da noi è di natura fredda, & humida e seumatica.

I nutrimento muta la vita, e la complessione d'ogni animale, perche noi semo di quella sustantia e
complessione che il nutrimento che noi pigliamo. Diuersisticasse adunque molte volte la complessione dell'animale per diuersita de cibi, anco diuersisticassi lacomplessione de gli animali per diuersita di lochi ouer
regione. Adunque quando la quaglia vien da noi, e di
natura secca, però che l suo nutrimento, esta molto
poco, onde è molto magra, e desicata anco viene da luo
chi secchi, e quado si parte da noi e ingrasiata, er ha in
se raccolta assa i bumidità pel gran cibo che non gliemancato.

Perche li agnelli che nascon nelle regione calde son megliori che quelle delle fredde.

T Emperase sua naturache, e fredda, e humida.

per il caldo della regione & augumenta sua...

nalitia peril freddo di quella, e così ogni animale bed di complessione fredda & bumida, e migliore ne luogbi caldi, e secchi, e l'animal che è di complessione ilda, e secca, e migliore ne i luochi freddi, e humidi, gli animali temperati sono megliori nelle regione mperate. Et questa regola se de intendere etamini gli animali per rispetto del tempo dell'anno. Li aniticaldi sono laudabili l'inuerno, e non la estate de i animali freddi la estate e no l'inuerno, e gli animali temperata natura la primauera, o l'autunno.

rehe gli animali volatili quali hanno la carnerossa o negra sono illaudabili a noi.

Ali animali sono di natura molto calda e secca, e questo significa la rosezzao negrezza di carne, perche l'humidità, e frigidità sono cagione ianchezza, onde tal carne genera sangue molto so, e melanconico, come è lo struzzo grua, e simili nali:

che i volatili che habitano ne' fiumi e tra aludi fono molto cattiui e mal fani maffime uelli; che hanno cattiuo odore.

Ali animali sono di molta superfluità viscosi, e slemmatici, perche sua natura, e di nutrico acquoso, ma quelli che. banno cattiuo odor o molte superflitade in se putride, e corotte B 4 lequa24 L I B R O lequale in noi generano similmente sangue putrido , e corrotto.

Perche la carne è nociua alla febre, & a chi è molto ripieno.

A carne è di molto nutrimento, o genera sangue assissifiai, fa adunque repletione, imperò nuoce a chi è moito ripeno, augumenta etiandio il caldo sebrile moltiplicando il sangue, e così nuoce grandemente alla sebre. Imperò sono molto piu conueniente a que i chan no la sebre; l'animali volatili piccioli, è temperati piu ch' altri animali terresti, perebe sono di poca superstuità, e di poco nutrimento, e facili da padire.

Perche la carne magra, è migliore, & nutritina più che la grafia...

A carne graßa è frigida, & ontuofa, general flegma affai, & tolle l'appetito, ma la carne magra è calda, genera miglior fangue che la graßa, imperò dà più nutrimento.

Perche la carne vergellata è migliore, & di laudabile nutrimento che niffun'altra carne o magra, o graffa.

L A carne vergellata, e di piu temperato nutrimento, imperoche è composta della carne magra, ch'è calda, & della carne grassa, che è frigida, come inque la carne magra fa sangue caldo, e secco, cioè rico, e la carne grassa fa sangue frigido, & bumicioè flegmatico, così la carne uergelata genera santemperato, imperò, che'l frigido, & humido della satempera il caldo, e secco della carne magra, del risulta un sangue temperato.

rche la carne del capretto, è miglior fredda che calda, & quella dell'agnello è miglior calda che fredda.

L capreto bà in se vn'odore rincresceuole di becco, ilquale più si risueglia per il caldo, onde essenla sua carne calda esce un uapore d'essa, che sà daco, che essendo fredda, cessa quel uapore: ma l'agnel
è viscoso stemmatico, imperò l'odore della sua carèsimilmente stemmatico, en viscoso, onde per il calason si sente cosi come il freddo, imperò che'l calassottiglia quel sumo, che nasce della sua carne, en
aldato in tanto che non sà di quella slegma, del
ile è di sua natura sue

rche è molto più cattiuo il pane quando non fi digerifce che la carne quando fimilmal mente non fi padiffe.

L pane had una humidità viscosa, & tenace, laquale non si digerendo conuertisce in slegmabumido

humido & viscoso assai,la carne ha humidità piu tem perata & conforme alla natura humana, onde non fi digerendo conuertist in humori manco ribelli alla natura che il flegmatico viscoso che si genera dal pan. indigesto .

Perche le cose elissate sono più humide nelle parte estrinseche, & nelle intrinseche più sec che, & il contrario, enella rostiteche sono più humide dentro, e secche di fuora.

T Elle cose assate l'humido delle parti esteriore ri N solue, & euapora, & chiudesi le porosità di quelle, per modo che l'humidità che è dentro non può cuaporar fuora, imperò se le parte di dentro rimangono humide & quelle di fuora secche. Ma nelle cofe elif fate aprese le porosità, & l'humida interiore se risolue, & euapora alle parte efferiore, imperò le parti den tro rimangono piu secche de proprio humido, & quelle di fuora fono piu humide.

Perche le carne mal cotte sono più dure che ben cotte.

A carne cotta, e humida de humidità viscosa Le che continua go liga le sue parti insieme, imperò sono esse parti piu indissolubile ma quanto se cuoce, mezlio l'humidità viscosa e cotinuatina delle parti tà to piu s'assottiglia & se risolue eximangono le parti ontinue & però, e piu tenera. Et cofi come la caral cotta, e dura nel toccare, cofi è dura nel digerirche quello che face il caldo del foco a cuocere ua liado fua humidità, bifogna e he ciò faccia il calturale del stomaco, er questa è la cagione che rne mal cotta non fe de dare a fomachi debili cr lli che poco s'affaticano, ma a fromachi forti, cr lli che v fano molto effercitio.

che la carne mal cotta da più nutrimento che la più ben cotta quando essa se digerisce.

Vando la cosa ha in se piu humido sustatiale et conglutinatiua, tanto da piu nutrimento alcor arne che non è cotta ha il suo humido sustantia-erò se padire se potesse serà di grandissimo nuto, ma il stomaco nostro questo non padisce si ominatione si per debilità de virità digestiua susse nutrito dal principio del suo na sere. Bisonque che la secuoca, o quanto piu sta al sopiuti suo humido sustantiale se risolue, o se si de che non da tanto nutrimento.

il porco de latte non è molto laudabile?

co è molto humido, adunque come è stato quanto è giouene tanto più cresce sua. humidità, onde sua carne, è ventosa, & bumida che nuoce al dolore collico, & al mal de gotte.

Perche la carne del porco falata, è di poco nutrimento, & di natura fecca effendo il porco molto humido come è stato detto.

I sale molto consuma ogni humidità, di che tal cosa priuata del suo humido da poco nutrimento, non
viene se non per l'humido conglutinativo, & viscoso del cibo, pur che i stomaco possa digerire la carne;
adunque la salata di qualunque animale, e di poco nutrimento per la cagione ch' e sià detta, e quel poco di
nutrimento che di essa si genera, è secco, e molto inetto, co incongruo alla natura nostra.

Perche il porco faluatico, è più laudabile e di miglior nutrimento che'l domestico.

A natura del porco, è humido, e di tal humidità se viene a temperare tanto; è miglior, il porco domestico che stà vinchiuso con molto riposo senz'al
cuno estercitio nel luto, e luochi humidi, tutte queste
cose accrescono alla sua humidità, ma il porco saluatico, è di maggior esfercitio, e sià più alla parata in
luochi secchi; viene adunque la sua natura esfer più
temperata, es è difficile a padire, ma è di buon nutrimento, quando è digesta, onde questa è regola vniuer
sale, a voler conoscere quando vn'animale, è conucniente.

te, o disconueniente a noi, e consequentemente a scer la sua natura, noi debbiamo riguardare assai cioè di che complessione lui sia, il luoco doue egli 'a, il nutrimento di che si pasce, l'età nella quale si , l'essercito suo, & il tempo dell'anno; tutte queose sono da considerare come può essere manises o nesti di sopra.

che i pesci piccoli di vna specie sono migliori che i pesci grandi.

refee è frigido, & humido di fuanatura, quanadunque è piu humido, è peggiore; li pefci adunandi hanno piu humidità, imperò fono più nocio è, che fono di piu hutrimento, e per questa raì concede a gli infermi febrienti questi pefci pictrosi, perche fono di poca superstuità.

Perche il pesce che hà più squame, è più laudabile.

'quame si generano, e sono di natura terreste cca, imperò quanto più squame è nel pesce, nanco bumidità è in quello, onde significa mimperanza.

:he la tenca, e l'anguilla sono nociue.

sce che fa poco essercitio, e poco si muone del luto, I I B R O

luto, e debumidità supersua, & viscosa, assimigliasfe la tenca al porco, all'anguilla, perche sono pesci lutosi che poco se moue dal fango, aduenga che la tenca sia piu lutuosa che l'anguilla, adunque ogni pesce lutuoso che habita nell'acque torbide, e sanguose sono cattiui a gli corpi nostri, e migliori sono quelli che habitano nell'acque corrente, o acque chiare.

Perche il mele, è miglior cotto che crudo.

L Mele, e molio ventoso, ilquale cocendosi la ventosità respira suora, onde quanto è piu cotto tanto viene de minore quantità, & è manco viscoso, e manco dolce, imperò manco euerte il stomaco, & è migliore.

Perche il mele che fa poca schiuma quando se euoce, è migliore.

A cosa quanto è piu ventosa tanto sa piu schiuma, segno è adunque che non a tanta viscosità il mele che a poca schiuma, quanto quello che ne sa assai co acciò che'l se possa conoscere la natura di tutte le cose che noi mangiamo, o beuemo per nostro nutrimen to poneremo in prima la natura di quelle.

Arne nutrica più ch'ogn' altra cofa. Ingrassa l'huomo,e fal forte,e sincero

Rem-

POR IM O.

empielo molto, e fallo ardito, e fiero. ne d'animale vecchio, e ingrassata quellach' ancor non è partorita, ria, e la natura poco aita. ie che rossa, e magra, e senza grasfa iu che la grassa assai fa nutrimento, iscalda, e da più sostentamento. e grande nostrana, o faluatica, glie superflua, e fa affai bumori ar non si de se non a gli lauoratori. e de capretto, e temperata, fa buon sangue in se non è malitia, i se fatica non ne far divitià. e de agnel, e molto fredda umida, e ria ancor, e reumatica, di sua natura, e assai flemmatica. tron da piu forza che'l capretto, è piu superflua anche piu grossa, ianto quel, e buono da piu possa. di capra, e piu fredda che calda, en che'l castron nutrica, e men da forza, chi è freddo non val vna scorza. di bue, e großa, e melanconica. nera groffo sangue, e assai nutrica ile è molto a quel che se affatica. dicerno, egroffa, & è calda, grosso sangue,e fa melanconia, ona a lauoratori ad altri, e ria. de camel, e calda molto,

LIBRO

E fa malinconia,e bumor grossi Non se de dar se non ad buomini grossi.

Carne di capriolo, e migliore Che nulla carne che fia faluaticina , Pochi bumor fa legier, & è ferina .

La leporina carne, e operativa,

Quante null'altra carne, e facondiosa Ma pur alquanto, e malinconiosa,

El becco hà grossa carne da vsare Più che'l monton egli viscosa ria, Et al mangiare sa malinconia.

Carne di porco si è humida, e fredda Nutrica, e larga il ventre,e fa humori

E l'orina stringe fuoi vapori Le porche di latte fon molto humide Nuoce al stomato humido, e ventofo ,

Nuoce al stomato humido, e ventojo : Rie fon al fianco alle gotte nogliofe. El faluatico porco, e calido, e fecco

Et fatuatico porto, e castas, e fesso E meglio che'l domestico nutrica Non l'vsi troppo chi non s'affatica.

Carne di porco che pur mi falta Humida, e molta, ma fe glie falata Nutrica poco, & è ficca appronata .

Pecora, e calda, e piu che bue, o capra Ma pur è di natura humida, e calda Non è da mangiare viile, e falda.

Carne de rizzo fi è calda, e difecca Conforta il ftomaco, e fa andar del corpo, Vrina caccia affai fuor del corpo.

Carne

'arne d'orfo si è melto viscosa Edel suo cido fa poco nutrire, E anche molto dura da padire. ion ba la sua carne calda, e grossa, Dura al padire, e fauff ai tortione, E fa dolori affai d'ogni ft agione. sfala al padire e carne dura, Molta superfluitade fa e genera, Pur è men ria per fin che glie calda. nicarne di vacca e secca, e fredda, Nutrica poco, e da poco valore, ... Poco augumenta, & hapoco valore. teline son buone e temperate Antropies and the B Non son viscose, masalutifere, a matery... Tra l'altre carne sono più odorifere

Riving to divisions fraction Al Stomaco fa abhominatione Volsi mangiar inanzi ogni stagione. lingua ha sua natura temperata, arme i ant. Communemente da buon nutrimento y cono modela. Come i lacerti fa temperamento. tolla il mezo tien fra freddo,e caldo, perma adduce e molto lo purifica o ftomaco humilia e si mollifica . ... arne magra si fa sangue seco, Di lei poca superfluitade lassa, Ma meglio affai nutrica che la grassa. ene tarde fan digestione.

## L LABIR O

Non fan buon sangue ne buon nutrimento Non fanno a ciò nisano operamento.

V bera sua natura fredda, e großa

Nutrica affai, ma tarde si digesta

Il fegato e molto calido, e humido
Alla digestione, e molto duro

E graue cibo, & è poco sicuro.

La milza fa nutrimento non buono Genera fangue negro, e tosto fatia Buon è al stomaco, mu troppo ne patia.

El cuor è di natura caldose duro

E dal fromaco tardo fe padifie,
Flegmatico sangue fa, e poco nutrisse.

La coda è calda al stomaco muoce

E fa fastidio dura ouer tenera

Colera rossa assai anchor genera.

Polmone ba la sua natura frigida

Tardo digestast, e sta assai nel luoco

Anco si nutricamolto poco.

Musicoliouer lateret cioè le pelps

Humide sono, e fanno sangue assai E superfluise se ne mangierai.

Carne grassa si fa bumido sangue E superfluità, e mal talento, E ancho si fa poco nutrimento.

Vergelata fi fa il fangue remperato, Cottica fa il fangue molto freddo E fal viscoso secondo ch'io credo. i piedi fan lo fangue affai vifcoso Efreddo non è però molto greue Anzi è più tosto de natura leue. l'ogni animale, che se mangia per l'hnomo I membri son dinanzi caldi e leui, Di drieto son tutti freddi, e grieui

A carne che sia cotta nella bragia Molto nutrica il corpo, e si fa forte Dura e il padire il flusso stringe forte. arne grassa fritta fa fastidio Dura al padire, ma pur fanutrimento E cottain oglio fa più operamento. arne che sia cotta nelle teglie Poco nutrica, e poco da condutto Utile e molto adiscalzare il ruto. Pastei nutrica poco, & è più sano Desecca il corpo, e molto lo sottiglia. E manço fa chi lufa, e spesso piglia. La carne, che sia cotta nello speto Nutrica bene, e a padire è dura Ristringe il corpo a chi ha debil natura. La carne cotta in aceto a quato croco Efredda e abassa la colera rossa Al fegato caldo si tol la possa. La carne cotta in aqua, e in agresta La colera reprime, e si la strenge El corpo si redura, e si restringe. La carne cotta con cose acetose

LIBRO

36 E sana molto vtile e ben nutrica Al stomaco e fegato si radica.

La carne cotta con latte col grano Nutrica ben, e groffo fa il pafto Alli magri si è buon e vtil pasto. 101 100 100

La carne cotta con oua e con peuere, 4 Ella è calda il corpo si fa caldo

Sperma adduce di verno fa l'huomo caldo.

Carne cotta con l'orzo e con latte Nutrica ben, ma è rifasta e großa A i magrich' ai graffeda possa? ....

Vngie d'animal graffie caldie humidi, Alba Secche e fredde gionture & estremitade, Dure al padire non fanno superftuitade .

Il sangue di natura e caldo e humido Digestire e duro e a padire, ....

Non è ancho molto vtile al nutrire:

Lo acetofo e freddo, e a abbassa il sangue; Restringe il ventre je di nerui fa mal fito, Flegicca il corpo, e induce l'appetito . Si.

Tamaro e caldo, & defeccatino. Prouocast fangue, c fa collera roffa Einsipido molto nutrica apossa.

L'acuto e caldo, e si riscalda molto Lo corpo inframa il sangue assai nutrica, Colera assai conduce, e la replica.

C Tarna e un gran uccel di buona carne DE calda temperata, & è leggiera,

e gli vecelli la migliore e la primiera rnice in bontade è la seconda : uperfluità fa poco & è prouata di natura calda e temperata . ... nice fa piu großo nutrimento piu nutrica che niun'altro vecello, estringe il corpo, e fa leggiero quello. ie di galli a padir si è dura. großa piu che non è la gallina, men nutrica che l'altre pulline. n è di natura di cappone, 1a dà piu nutrimento è piu s'assetta, al gusto piu piace, e piu diletta. mbi han molto la sua carne calda, fanno lo sangue molto focoso, higlivsa molto serà febricoso. ca bà la sua carne bumida e calda, l pasto suo dà molta nutritura, 1a pur nello padir è molto dura,... on nutrica piu ch'ogn'altro vecello, Duro da padire, ma dà molto conforto, Juol effer giouene, e star assai morto. nere fan superfluitade, 'astidio induce, e calda la sua carne Quanti polli nutrica, ma più tarde. rua dura, e grossa da padire, hi l'vsa troppo il fa defettoso Il sangue fa molto malinconioso. Iruzzo che a la carne dura e ria

LIBR

Ne a mangiarla non è diletteuole E al nutrire, e molto sconueneuole.

Tortora, e dura calda, & humida Restringe il corpo, & molto stitica

38

Tempra il flusso, e molto lo ratifica, Tordi, e merli, & altri vecelli si fatti

Denatura de pulli son, e si securi

· Ma pur son al padir molto piu duri . La quaglia quando prima di qua passa,

Fredda, e secca, e grassa bumida, e calda

Nutrica ben, ma fastidia, e riscalda. Zodola la capiluta strenge il ventre

10 dico arrostita, ma sella, e lessa.

Lo ventre larga, se dentro sera messa. Tutti gli vecelli dico di filuestri

Quanto piu hanno rossa, e vera carne,

Tanto piu calda, e piu ria a mangiarne. Ogni vecel di acqua fa superfluitade

Quei ch' banno rio fiato, e mal odore, Quella, e ria carne, e di poco valore.

Ogni vecel piu tosto fe digefta

Che carne de quattro pie d'alcuna fiera.

Nutrica men, ma eglie piu leggiera . Ogni carne d'vecel e d'animale

Vuol esser giouen se vuoi che sia sana Digesta e scalda il corpo,e si resana.

L'interiori d'ogni animal son duri Saluo di polli, e d'anero e prouate,

Che fa digestione molto ordinate.

resce fresco si è freddo, e bumido . .... sa sa sant de llo stometo, e duro da padire igue flemmatico,e se fa venire. do si fa il corpo, e si fa sperma zli freddi,e al fianco molto offende. calda complessione piu se defende. cotto con altre cofe insieme uon a chi a calda fua natura ur è vescoso, e fa ria nutritura. e che va insieme e va in schiera lè migliore, e di quel se vuol prendere. son nociui, e non men suol offendere. ch'a sua carne men viscosa e è men grassa, e tosto si corrompe nde manco il corpo,e men il rompe. :he stan in mal'acqua; ouer in berba luoghi fordise paludi che non fou fori, uergli troppo grandi non fon buoni . ilato si de mangiar poco. in quando si prende medicina reddo si de vsare,emattina, rari fluuial, e dura digestione vaporosi dà assai nutrimento .... o marin a piu fottil nutrimento.

e ch'è di galline, odi pernice in piu generatiue, e piu nutrifice le delle anedre ben fegnifice, ltro vecel non fi de vfare, LIBRO

40 Se non in necessità di medicina, Se non pernice, occa, anedra, egallina. Il vitello è temperato, e piu nutrica ...... E fa mal fangue, & è men lußuriofe.

Le oue cotte in acqua dure, e leße Nutrica piu, ma son dure a padire, Le molle son piu aperte da smaltire. Le tremolante, e bone a chi è fieuole

A chi perduto hauesse motto il sangue, Bon alla golla polmon,e fan buon sangue.

Llatte è temperato freddo, e bumido, ■ Il corpo ingrassa, e bumido, e sue posse Buon'a tifichi, er etichi c'han la toffe . Reprime anco l'ardore de l'orina, Chi de arfenico, ciò fente tormento, Giouali assai, e fa buon nutrimento. li sprema induce, e si tempra it sangue, Mail piu grosso che sia il vachino, Piu fottil al polmon e l'afinino. Quel della capra si è mezo tra duoi, Il pecorino superfluo, e contato, Il camelino, e vule al fegato . Il latte spesso non si die mangiare, Fa pietra nelle rene e mal nutrica, E anche rene fa nella vefica .. Latte cagiato non-fa gia mai fete Fastidio induce da chi lui e nutrito,

E anche mai non fa buon appetito . casio fresco si è freddo, e si è grosso, Fa carne affai se glie di latte caldo Et anco è buon allo stomaco caldo. vecchio casio, è caldo, e sete induce 🔑 Nutrisse mal, e poco, poi il cibo, e buono Alla bocca det stomaco fa buon suono. cota fresca si fredda, & secca .... Malinconia genera in ogni cafo, Ma anchora nuoce manco che fa il caso. siro caccia la colera rossa 😗 Buona la scabia, & a chi rogna nuoce,. Et anco gioua a chi il vino nuoce : : itiro è di natura assai ventoso, -. Nutrica meglio le persone viue, Che d'altre cose sono instatiue. l sal è caldo aguzza l'appetito 🦠 Sottiglia il cibo, e fastidio secca, Al viso nuoce e la sperma disecca.

I fichi freschi si son molto caldi Enstano il corpo quanto son migliori Il corpo molle, esanno molti humori ifichi secchi hen nutricase scalda, Generan vermi al dosso, anco pedocchi, Il ventre molle se inanzi cibi il tocchiulsa e caldase al stomacose ria, Genera sastidio, e colerarossa, Tuol l'appetito il ventre molle, e sgrossa. LIBRO

Vue acerbe son frigide molto

Lo ventre stringe, e Stitico il mantiene
Colera rossa, e sangue ben ripreme.

Pomi codogni, fan stomeco forte, Dan appetito, e anci cibi stringe E dopò il cibo stercora s'impinge.

E dopò il cibo stercora s'impinge. Gli peri inanzi il cibo strenge il wentre, Meglio fan l'acerbe, e tolgon sete. E come son digeste banno quiete.

Sorbe son fredde, e strengieno lo ventre, La viriù sua, e il lor potere, E colera rossa fare ben rimpremere.

Le more dolce intemperate, caldo
Fastidio molto fanno allo stomaco,
El'acetoso strengeno, e stiticano.

Le pomedi natura, e molto fredde, Al stomaco fanno viscositade, Et anche fan molta ventositade.

Fraule fon calde, e molto temperate, S: come morte, e nella sua natura,

E son cost fatte in sua figura.

V aa passa si è calda, e temperata, Nutrica ben il corpo, e molto vtile, Et a nessuna cosa è desutile.

Dattoli di sua natura son caldi e grossi Generan grosso sangue, e ben nutrica, Corrumpe i denzi, e stegma si replica.

Il persico, e di natura grossa, e fredda Al stomaco caldo molto sopplisse,

Flegma

legma genera, e tarde digestiffe. dro, e caldo alquanto fecco, e bumido fue odore conforta al digerire, sugo benuto fa il venen fuggire. ie il mal appetito dalle gravide, inanzi pasto il se de mangiare, glipannidalle tarme fa servare. ioniaghe for fredde, e humide, fiano il corpo, e colera reprimere, ni troppo l'vsafa la febre ventre. oli son freddi, e son secchi nfortail Stomaco, e vomita pelle, lera comprime, e vrina repelle . igne fono fredde il ventre mone colera rossa gliela reprime, ippetito ftringe, e affai le teme . Salate son calde, e secche, nesten anzi il cibo il ventre moue mo il stomaco robusto e il rimone. Son fredde humide, e solute, era rossa preme a chi a calore ne prune mature la natura loro . ole, e calde, e a padire son dure, oce al stomaco, e fan flegmatico petto, e toße gioua ch' è reumatico. sono calde, e temperate nge il corpo, e altrui poco allegra o sangue grosso, e colera negra. ranate dolce fanno fete,

E BRO

E son ventose,e fanne infragione La golla allegran, e fan digestione.

Ma le acetose fan il petto a spero Rifreddan il corpo, e lo fegato, .... Reprime il vomito, e il sangue infocato.

Castagne calde, e secche in primo grado

Restringon il corpo, e fan buon nutrimente, Ingrassa il corpo, fa appetito, e vento.

Le noce di natura sono calde

In bocca fan vessica, e ardore, Scaldano, e al capo fan dolore.

Mandole dolce e caldo temperate, La gola allegran, e son dure a padire Apron le vene fanno poi dormire.

Le mandole amare seccan l'humidità.

Consuman l'humorigrossi, e fan vrinare, Le vene il petto il polmon fa largare.

Pistacchi son caldi, e molto nobile .... Apron molto le vene oppilate,

E vtile al fegato,e son prouate. Auellana si e secca e molto calda :

Et è al digerire molto dura Del scorpion, e buona alla puntura.

Giande son fredde,e secche di natura Stringe il ventre strutte in medicina, E Stringe anchor molto ben l'orina.

Pini son caldi, & atremanti vtile Alle rene è la vrina, e al petto,

E alla veffica, e a dar diletto.

## PRIMO.

nelaranza, e fredda, e s' è humida a scorza e calda, il feme e temperato, il fegato gioua a chi è riscaldato. al son caldi, e secchi di natura, trengon il corpo, e fanlo retenire, al stomaco son duri da padire.

Attuga di sua natura e fredda, Il caldo Stomaco si fa infreddare, erma scema, e molto fa sominare. iia di sua natura e fredda, azza il caldo del Stomaco, e del fegato, ermaritien, & è vtile a l'oppilato. ule tutte fan colera negra, vetto allarga, e fa mal sominare, ventre moue, e fan desembriare. ci son molti temperati, ! Stomaco, alla gola, e al polmone, ventre, e at fegato fan bona operatione. ta de sua natura e calda, l Stomaco si è mala, e si l'offende, entre larga, e molto flegma scende. lice si e freddo, e ancho bumido, entre ben nutrica, e mollifica, ali e'l fegato si ratifica. alla triplice, e molto pari, piu leniste, & anche è piu sottile ie operation non è piu vile . e caldo al Stomaco malo .

LIBRO Il ventre allarga,e ancho fa dormire Per sua natura el latte fa venire . Petresemolo se caldo,e fa vrinare, E buon a rene, ventofità cazza Ogni mal de figato e fianco scazza. Appio si apre ogni oppilatione Lußuria moue,e bon al fettor di bocca Chi ne mangia, scorpion el pugne, e socea. Portulaca e fredda tolle la fete El ventre frenge abassa colena ardente E sperma ancor è nobile alto dente. Boragine calda e anchor e humida Ogni tempo comesta fi letifica Bon alla gola,e'l polmon se bonifica. Fenocchio è buon al fegato, e alle rene Apre le vene, e fa la petra rompere El dolor di vessica fa rimettere . El coriandro fresco sie molto freddo Se unol mangiare poco perche forte E con latuca, chi non vuol la morte. Saturegia fi è calda e ingrossa, E de sua natura, e inflattiua, E digestion tarda molto priua. Menta e calda , e conforta il Stomaco : Pelle il fastidio, e gioua all'appetite Bon alla lingua, e'l latte fa polito. Maiorana si è calda, & è sottile Ad ogni infirmità da cape freddo

Vtile è molto secondo ch'io vedo.

Bafi-

licon largo fa il capo dolere 1al nutrica, e molto al viso offende perma e laste secca el cuor distende. licon minuto, e caldo e acuto .... i come acqua rofata, e temperato nduce sonno al sano a l'infermato ." licon garofila, e.futtile t è suaue e buono odore tile e molto al tremore del core . ıluia e calda, & è bona alla toffe Li vermi nuoce, & è viil al fegato alla testa come è stà prouato. smarino si è secco es è caldo i suoi fiori si fa bon confetto . be secca gl'humor del polmon, e del petto. ı e calda, & fottile e fecca entosità pelle, e infiasione molto conferiße alle tortione. di palma, e freddo, e si è secco, l stomaco desecca , e sa robusto eprime il sangue bugliente, e adusto. a e di natura calda, e inflattiua a doler il capo, e fali motesta 1. enera vento, e tardi fi digesta. turcio e caldo, e anche si è secco 💥 nduce appetito, e fa inflatione. ffende il capo, e tarda la digestione. illa e calda, e secca, e purga il flomaco, uon è al fegato, e splene oppilato

48. LIBR

E fa la sperma assai più temperato : Corizolanuoce molto al stomaco

Il ventre muoue, e il flusso fa venire,

E con angustia ance fa dormire . Acetosa e fredda, e secca di natura,

Il ventre stringe e tal colera rossa

E alla peste giona e tutta posta.

Porro si è caldo e secco, e da appetito Il capo fa dolere e mal sommare,

Chi dal caldo è offeso non lo die vsare.

Aleo tolla sette, & caldo, e secto Il vento tol del corpo, & mal'induce,

E affai caldo nel ventre produce. Cepolla e calda e secca, e si fa sette

Fà appetito e fame anco mouere, Fa flegma affai, e fa il capo dolere .

Melenzana si fa colera, e sangue, La milza il fegato molto allarga,

E ogni opilation anche larga.

Nappone si flegmatico e ventoso, Il petto larga e fa di molta sperma, Le rene il dosso scalda e si riferma.

Pastinaca e ventosa e di natura calda,

E anco molto dura da padire L'orina allarga e acciò possa fa venire.

Radice larga il suo nuttire e grosso E mal a gl'occhi, e a denti, e alla golla Purgalerene, e la vessica scola.

La pietra rompe, fa mali rutti

49

l stomaço gioua e vomito strenge dopo il cibo fi mone lo vemere. ano di natura è caldo, e groffo ntro lostomaco molto fa dimora flegma el cibo mone ancora. clon roffi fi fan colera rofta ollen la sette e fanno molti humori olta vrina fa e affai buon sapori. meri e citronelli fon frigidi llen la sette e fanno molti humori . caldo dal stomaco ancho reuoca. ucca ch' a sua virtù bumida e fredda ria al flomaco e l'appesito fcazza 'I ftomaco e al fegato il caldo cazza. ni son humidi e molto freddi n buon al fegato e alle venne oppilate i lor si fa bon firopi destade. n di natura fon secchi è caldi n anche di dura digestione el fegato e milza apre la oppilatione. ortella è fredda e secca il corpo ftringe usso di sangue e restringe il sudore !lla toffe e al polmon e migliore . amomilla e temperata e calda ı gola allarga e fa assai vrina alla toße è bona medicina. aro è temperato caldo e humido ı gola e'l ventre humilia e molifica ilera rossa abassa,e mortifica.

| To L. I.B. R. O.                                  |
|---------------------------------------------------|
| Fimele caldo e fa colera roffa                    |
| Dal corpo cazza, emonda bumori freddi             |
| De Stade lo de torre li vecchi, e freddi          |
| Il papauero bianco ha freddo il suo seme, to come |
| Buon alla golla il petto fa aprire , hong il ti   |
| E anche il seme fa molto dormire , dillo not iste |
| Agnocasto, e dinatura freddo,e fecces [ " sollo ! |
| Tolla luffuria, e la ventofitade, anno 1161.      |
| Il sperma secca, e mantien castitade              |
| Cappari fon caldi, e feechi, e fanno fete         |
| Purgan il stomaco il corpo fan smagrar, oblac 11  |
| Son bone a milza, e al fegato oppilate. do angue  |
| Li tartufi son frigidi, e grossina                |
| Colera e flegma fanno intieri, o triti            |
| Mangiar se volen caldi in sal conditi-            |
| I fungi son più rei che li tartufi                |
| Alcuna volta l'huom affogase occide               |
| Humor viscosi fan ch'altrui conquide              |
| Il zenzeuero, e caldo, e fecco in fecondo,        |
| Buon alle rene, & anche alla renella              |
| La pietra rompe, & anche la flagella.             |
| L pepere caccia la ventofitade                    |
| Digesta, & è buon al petto, e al polmone,         |
| Al stomaco, e al flegma a ogni stagione.          |
| Croco molte rifolue ma è stitico,                 |
| Fabon colore conforta, il stomaco                 |
| Moue il senso, & vrina, e fuga il stomaco.        |
| Il cinamomo, e caldo,e secco,e disoppilla         |
| Il fegato, e stomaco si conforta,                 |
| Ogni                                              |

Igni corrotta cosa fuori porta com . Ash roles izero è buon allo flomacho freddo, alla siabis Allarga il ventre desecca gli humori Digestaben, e ftringe i rei odori rofalo a calda, e secca sua patira Al flomaco, er al fegato da forza Il celebro, e la memoria sixinforza. Cardino il flomaco rallegra oscrego: Albido ... th Ventofisà diffolue, e ben digeffe : : : se sent IN Vrina allarga, a lumbrici da peft ( 1/4) 1 oggovers) sape, e calda, e la postema rompe.... Fende la flegma posto nel palato. Eoccide i lumbrici col suo fiato in : and i brions'T nisi e caldi di natura secca de evento a la como de Ventofitàrifelue, e tol dolore Arene e la vesica son megliore. bebe è calde, e secche si è buon al capo enetti ban bumida, e calda sua natura, Vtili molto a cacciar la toste, and the Et a far largo il ventre hanno gran posse. quilitia è temperata humida, e calda Alla complession bumana s'assimiglia A membri, è bona che asperita piglia. St. 1888 1 1975.

L vin communamente il corpo scalda El bianco, e chiaro sol scaldar meno, Ma fa vrinare più a pieno. Color di fuoco e amaro & è piu caldo Il dolce il grosso da piu nutrimento Il mosto fa piu sangue e viempimento .

Il vecchio scalda più e le vene apre Il nutrimento fa ben penetrare Fa carne e sangue e fa più ralegrare.

Anchor conforta e molto allegra l'huomo Ma chi distemperato e troppo il prende Al fegato e'l cerebro enerui offende:

Chi troppo l'usa fa venir le spasmo E fa assai tremore è paralesia Fa venire el mal della poplesia .

Temperato gioua al fegato e al fianco E più a chi di natura fuffe freddo Grande è fenza acqua cazza vento e freddo.

La Saba e großa e dura da padire Et è ventosa ma se si digeste Buon è al polmon e ben quel se riueste.

Buona e al pesto a le piagate rene Salda le venne a chi dentro la replica Mondifica il corpo e la vefica .

La ceruofa del mele e infiatiua Ventofa milza e fegato oppila Ma de vua paffa el stomaco refila . De fichi enfia e cazza via gli humori

De dari fa humori molto grossi La mente offende e gli humori si fa rossi Vin fatti de gran d'orgio non son boni

in fatti de gran d'orgio non fon boni Fan mali humori e fon al padir dure PRIMO.

53

Restringen il fegato e petra fanno pure .

ceto è di natura secco e freddo
Desmagra il corpo e i nerui debilisse
Il sperma scema, & colera negra adimpisse.
lio è temperato caldo, & bumido
Humilia il stomaco e l corpo mollisica
Pin caldo è quello che piu odorifera.

Perche nuoce il mangiar diuerfi cibi in vna menfa.

Anatura quando non è vnita alla digestion non digerise debitamente quando sono diuershi. Bisogna che la natura distribua il caldonatule secondo diuersi gradi proportionati a diuershi, imperò che non possono digerisse secondo vnadessima proportiona di caldo. Affaticase adunque olto la natura, & non può persettamente digerire ascun di quei cibi che non remanghi vna gran parte essi cibi indigesti, e massimamente ne gli stomachi ibiliti.

'erche mangiando de piucibi si de proponere quello che più facile digestione, & proponere quello che è più graue.

Vando il cibo è digesto nel stomaco facendo dimora in esso si putresa e corrompe. Manjando adunque prima il cibo leggiero come esso è D à digesto 54 L 1/B R O

digesto la natura il manda fuora del stomaco, e continua la digestione del cibo grave ch'ancora non è digesto, ma se'l cibo grave se proponesse allegro essendo digesto il leggiero non porria uscire, perche il cibo
grave non seria anco digesto, & lanatura ritiene, &
non apre la porta del stomaco insino che il cibo che è
infondo non sia digesto putrefaria, se adunque quel cibo leggiero già digesto per non potere penetrare suora. E perche una cosa putresatta corrompe de putrefa l'altra se veria anche a putresare quell'altro cibo
con ilquale il se mescolaria.

Perche non se de molto prolongare il mangiar fuo nella mensa, cioè stare affai mangiando a tauola... obne-

L non è buono ne conneniente che vinocibo, samezo digesto quando l'altro soprauiene, perchè vino impaza la digestione dell'altro, & cost remangono molte parti di questi cibi indigesti, & cost non si fabuona digestione.

Perche sono alcuni huomini a' quali nuoce cibi delicati, & leggieri, & cibi graul gli glouano, & alcuni altri sono di contraria natura.

S Empre de essere debita proportione tra il cibo che si de digerire il stomaco. Onde il stomaco estesse unmente caldo accende. Et abrusa il cibo delicato, e sottile, il cibo grosso ben digerisco. Perche quel eal flomaco molto piu caldo ; ebè non è la proportione del cibo leggiero ad esfer digesto. Es per la sua granforza sopra quello il converte in fumo, è bumor aduflo. Ma sopra il cibo grosso non ba tanta possanza, de 
quel c'hanno il stomaco temperato ouer non molto cal 
do i cibi grossi non pono digerire. Perche non gli è debita proportione ne sufficiente caldo sopra quei cibi ad 
esse digesti, ma si leggieri imperò a tali stomachi noce 
gligrossi, genua i delicati cibi.

Perche fono alcuni che richiedeno inanzi man giare alcuna cofa fittica, & confrettiua; po come è codognata.

I stomach Palcuni sono molto bumili, lassi, fus sibili. Per laqual cosail cibo discende tosto, e lubrica innanzi che sia digesto. Ela costa stitica ferma tal stomaco, & corregge la tor lassitudine.

Perche innanzi il cibo groffo non fi de pigliare alcuna cofa labile, e lubrica, come è il brodo, e maffimamente, quando è graffo, & altre cofe vntuose.

L cibo labile mollifica il flomaco per laqual lubricatione fa lubricare il cibo, che mangia dapoi. Adunque fa correre il cibo fuora del stomaco massimamente il cibo grosso, che è graue, & quando il cibo no è ben digesto nel stomaco no si può anco ben digesire nel fegato; onde generasi cattiuo sague, & humori.

) 4 Per-

56 L E B R O.

Perche gli frutti secchi sono migliori che li recenti.

I frutti freschi sono di due specie alcune generano sangue acquoso, che facilmente se putresta, e corrompe come è natura di tal sangue, come sono gli meloni e le brogne e simili frutti che bano in se molta bumidità acquosa, onde diseccata e tolta tal acquosità di quei no generano poi tal sangue acquoso, e putresati bile. La seconda specie de frutti che generano sangue molto crudo, e pieno de bumore slegmatico grosso, ilquale è appitativo, e in associato si putresano, come son gli cedroni, ma quado sono diseccati risoluese molto quella humidità piscosa, imperò che molto via li frutti freschi tali corpisono molto dispositi a febre.

Perche non nuoce i frutti recentia quei che fiaffaticano, & fanno molto

effercitio.

L'Acquosità she si genera da i sintti per il loro esfercitio si risolue e anco l'humore crudo se padisse adunque i frutti non sono conucnienti se non a quei che si affaticano, ouer al sempo del gran caldo, e in color che banno gran seta.

Perche nuoceacolui che era vio de mangiare affai mangiando poco, fimilmente nuoce achi era vio de mangiare poco mangiando affai.

E Mpiest il corpo d'acre e di vento in colui che man gia affai quando vene che poi mangia poco imperò peròche l'aere entra, a penetra a tuoghi vacui doue foleua esfere il cibo, onde generasi di molta ventosità, che nuoce. Esh colui ch'era consueto a mangiar poco mangiando assai non si digerisse tal cibo, e generasi humori grosso crudi, che fanno appilatione.

Perchenuoce a mangiare latte con cole acetofe, ouer con pefce.

I f medici d'India hanno prouato, che tal cibi mefeolati generano lepra perche corrompono il fangue, questo è per una forma specifica, en qualità occulta, che resulta dalla permissione, el latte con il pesce, ouer con cose acetose dalla qual corrottione procede sangue putrido, e corrotto.

Perche gioua mangiar dopò il passo cose stitiche, come sono codogni coriandoli,

melegrane, o vn poco

T Uttecole che stringeno il cibo ali fondo del stomaco, e cosi se fa migliore digestione de esso. Imperò
che l fando del stomaco, e piu caldo, e forte alla digestione, che le parti del stomaco superiore anco essendo
il cibo giù nel fondo del stomaco non summa cosi al
cibo giù nel fondo del stomaco non sunma cosi al
capo come quando nuota inesso sono buone adunque
le predette cose dopò il cibo per le doi razioni già dete, Er anco il caso sa va certa tela sopra del cibo,
be non lasa sumare vapori alcuni alla testa. Onde
ditto signo del stomaco.

Il fine della Prima Parte.

## TARTE SECONDA.

Il quale tratta dell'altereZza del vinos-E dell'acqua, & anco del dormire.

Perche il vino, è inconueniente a gli putti, & a gli gioueni, è conuenientemente beuuto con misura.



L vino scalda, & hà grandissimo uapor, & fumando riempie la testa . Il putto adunque essendo caldo, & bumido, è pien di molte humidità superssue, & preparato, & dississo a molte insirmità humide, & il vi-

no di sua natura nuoce tal instrmità, noi vedemo ne gli putti generarsi mal caduco, apolesia, cioè mal di gozza, spassimi, & paralesia, & altri mali simili, che tutti procedono da grande humidità, ch'è ne i capi lo-rosonde il vino accrescie l'humidità di capi suoi sumado, & per sua calidità dissolue molti humori congelati, & falli correre a inervi, e ventricoli della testa, ein molti altri luoghi, dil che si genera l'insirmità predette, & alcune altre assai na il giouine è di natura calda,

calda, & secca, e colerica. Onde il vino esendo bu mido vale a humettare i membri diseccati, & humitia l'amaritudine della colera qual regna in eso; & per vrina, & sudore la caccia suora aprendo le vie per sua calidità, & questo giounimento del vino non può esfere nel putto. Imperoche non regna colera in lui ne anco a i suoi membri diseccati che babbia, bisono de humentatione. Il vino adunque per nefsun modo può giouare al putto, ma ninocerli si grandemente.

Perche l'huomo ebrio trema da freddo, e doueria effere il contrario effendo il vino calido.

I l vino è piu humido che caldo. Imperò che esto, e humido attualmente, e virtualmente, e caldo perche il vino non può scaldaro il corpo, se prima il caldo natural nostro non lo fottigha, onero conuerta in sumi. Se adunque il vino è benuto in gran uantità vince il caldo naturale si chenon lo può astigliare, e reggere, onde rimane humido, e freddo, e cuenta molto più freddo che prima, onde assimiglias-la carne dentro del chrio ad vna vesta bagnata di qua fredda, e in questo modo il vino induce tremo di freddo nel ebrio. Et vn'altra volta sel vino beto in gran quantità susse vincaldas e sociata tremore di freddo, imperoche il troppo caldo, e stra-

60 e ftranio corrompe, & remette il caldo naturale come un gran fuoco consuma il minor, adunque dato che tal vino scaldasse tal caldo anchora rifrederia il corpo no stro consumando il caldo naturale, beunto adunque il wino in gran quantitade per ogni modo fe induce tremore di freddo .

Perche il vino, e molto nociuo al mal della costa chiamato pleuresia.

L vino beuuto in gran quantità rafredda, & non è associatio dal caldo naturale, e genera humidità aßai lequali correndo alle coffe augmentano, il corpo apostemoso, che è in esa, & fel fe beue in poca quantità riscalda, & pone li humori in maggiore ebolitione, o putredine. Il vino aduque beunto da i pleuretici , o poco affai augmenta il morbo loro , ouero infirmando, e riscaldando, o al petto molte humidità pugride inducendo.

Perche più tofto inebria il vino temperato vino puro.

L vino adacquato, e molto piu fattile per la fot-tilità dell'acqua,che non è il pure, imperò è piu penetratino al capo, e quanto la cosan e piu euaporatius alla tefta, tanto piu perturba il celebro, perche chrieta non è se non perturbatione de intelletto, & alienaalienatione che procede da fumi vinosi. L'altra cagione che molto più se bene del vino adaquato che del vino puro

Perche la ebrietà che procede dal vino adacquato, è peggiore, & più difficile da curare, che la ebrietà del vino puro.

L vino adaquato come è stato detto è piu penetratino, e penetra piu luogbi angusti che il vino puro imperò la natura non può cazarlo così bé fuora per le vie della urina, o per altri luogbi deputati come il uin puro e questa è la cagione che l' vino acquato sta piu nel corpo che il vin puro, onde la sua ebrietà dura piu che qlla del vino puro. P'n'altra cagione de ciò che'l ui mo puro piu tosto se digeste che l' uino adaquato perche è piu caldo che'l vino adaquato, e cagione di sarsi digerire si è altro cibo e sua calidità, il vino adunque pu ro, che piu tosto se digeste che lo adaquato, imperò sua ebrietà piu tosto passa e è piu sacile da curare.

Perche il caulo cura la ebrietà indutta dal vino.

I Caulo, è composto di due nature, & sustantie, vna è sottile ignea, & abstersiua, & questa è più nelle parti interiore del caulo, l'altra è terrea grossa, situica, & questa è più nelle parti supersiciali de fuora. Es questa è la cagione che l caulo può esser solutiuo, & situica.

Stitica,e secondo dinersi gradi de desotione, perche cocendolo poco, e non li mutando acque fi che quelle parte ignee non si vengono a risoluere ; e melto solutiuo. Ma sel se cuoce tanto che le ditte parti ignee se risol wano mutando Lacqua prima ei Bittice, che remangono le parti groffe de terree che sono stitiche refolute le ignee, & le sottile che sono solutiue, onde quanto piu se cuoce il caulo tanto più douenta stitico, imperò li me dici danna quelle cotte molte uolte mutado fesso l'acqua in li forti flussi de corpi, diciamo aduque che l canlo, educe le parte große del vino alle intestine, e le parte sottile alla vesica per vrina, & queste fa mediante quelle parti fottile, e nitrofe, onde il vino diuretico, & solutino, & per sua frigidita infredda le parte sottile del vino, et ingroffale, e però appre che'l bisogna che'l caulo non fia troppo cotto, perche effendo troppo cotto non curaria la ebrietà. the cater that at

Perche il vino molto adacquato induce piu vomito che'hvino, ol'acqua pura, & il vino mediocramente adacquato.

Ofini cosa che supernata nel Siomaco, & ogni cosa fastidiosa induce vomito, & questa è la cagione che le cose vintuose, & alcune, herbe fanno vomitar, e perche perturbano la bacca del stomaco, & lassano, ouer debilitano la virtià retentiua de esso, il vino puro adunque perche è confortaziuo del stomaco ungendo le parti, imperò non è sastidioso che du-

za vomito l'acqua purase molto fottila & defcende to Sto dal ftomaco onde non supernata, n'è fastidiosa, & però non fa vomito. Il vino couenientemete temperato tolle la frigidità dell'acqua, et è molto penetratiuo, come è stato ditto, imperò effendo fuamiflura conueviete no agita il flomaco ne induce fastidio, ma il vino acquato di melta acqua di superchio no è fottile in modo che tosto penetri, pche per la gran quantità dell'ac qua, e perfa, la calidità del vino che era cagione de fare penetrare anco il uno per la indebita misura resiste all'acquase l'acquaresistétia al vino, onde fanno diner si mouiméti, & agitatione nel flomaco, et molto quelli lo perturba, & asto induce vomito come e fato ditto, & questo quesito massimamente ha veritade nel vino dolce she superfluamente, e adacquato che ello induce piu vomito che non fa il vino che non è dolce perche è piu fastidioso, e fa piu agitatione nel Stomaco.

Perche li ebrij, che beueno vino possente nond'acquato cadeno in molte infirmità come è idropisia mal de Gioza, & Paralesia ouer tremore de tutto il corpo.

In tre modi se consuma, & debilise il caldo nostro naturale. Prima per eccesso del caldo estraneo che consuma quello come è il caldo della febre. Secodo modo si è per consumatione dell'humido substantiale nostro sopra il quale se mantiene, & sossentail caldo naturale, ondo consumato quello humido 64 LIBROS

conjumasse anchora esso caldo come appare nella lucerna nellaqual se manca l'oglio anco manca la framma, & questo fanne alcune infirmità longhe che consumando il corpo, e l'humido rimane quello corpo freddo respesso al folito. Il terzo modo, e per moltitudine di superfluità flegmatice, cioè tengono soffocato il caldo naturale che non può respirare. Il vino adunque possente, & puro beunto superfluo debilita, estingue il caldo naturale in li detti tre modi: Primo inducendo il caldo eccessino, & estraneo, che quello confume. Secondo per quello eccessino caldo del vino defecca, e consuma l'humido radicale del corpo come é natura de troppo caldo deseccare l'humido, e consequentemente se consuma il caldo come è ditto . Terzo, il vino , e molto humido, e genera superfluitade assai che per via de suffocatione opprimeno il caldo naturale, il vino adunque poffente, & puro sopratutte l'altre cose piu debilisce il caldo noftro quando indebitamente, e beuuto . Onde fe debilifce tutte le virtu minerale del corpo : De che debelindosi la virtù del fegato non può conuertere debitamente la virth del sangue laudabile, e quel tal cibo conuerte in acquosità de che si genera idropesia, generase ancho molte superfluita nella testa da esto vino. Prima perche è humido generatiuo de molta flemma catarofo di fua natura, ancho debelendos la viriù del celebro fa che'l nutrimento che se doueria conuertire in sustantia buona Je conuerte in humidità flemmatica laquale, e poi cagione

cagione delle infirmità antedette .

Perchei puttinon hanno tanta sete come i gio ueni, o come gli huomini persetti.

I putti son di calda natura, e d'humida complesfione, adunque la lor humidità probibisce la sete perobe la sete non è altro che desiderio di cosa liqui da & humida, abondando adunque la humidità ness putti non possono desiderare la cosa humida, imperò, che il desiderio non è se non alla cosa, che manca. Ma i gioueni, & i huomini di altra etd sono di natura piu secchi, & hanno anco bisogno di piu humido, adunque sono piu sitibondi.

Perche all'huomo ebrio appare ogni cofa mouerfe incircuito, e non può divittamente difcerner le cofe longinque in che numero fiano.

L'Occhio non vede se non per certi spiriti visibili che vengono dalla testa ad esso iqualissi rritiquado sono chiari, & aerei, fanno il vedere chiaro, & perspicuo, & fanno discernere la cosa che si vede se condo che ella è. Et se ne sono turbidi insetti à alcuni sumi suscibio tenebrosi impacciano il vedere, & appare la cosa altrimenti che se sia, nell'ebrio adun una gli spiriti visibili sono misti de sumi del vino de lo calidità di quali essi spiriti visibili se moueno ne gli co calidità di quali essi spiriti visibili se moueno ne gli co chi

chi assiduamente, imperò fanno apparere tutte le cose che se vedeno mouerse. E perche l'occhio è di sigura rotonda sa apparer tal cosa mouerse in circuito. E se l'occhio fossem altra sigura che rotonda, tutte le cose che vede l'ebrio appareriano mouerse di moto simile a quella sigura. Dall'altro canto l'ebrio non discerne bene le cose da longi per quella medesima ragione per la turbulentia dispiriti visuali fatta da napori del vino. Onde appareno essere da longi, perche tal cosa l'appresso appareno essere da longi, perche tal cosa papresse di turte l'altre sigura circolare, laquale è maggior di turte l'altre sigure. Se adunque l'ebrio falla circa le cose che sono da presso tanto maggiormente delle cose che sono da longi.

Percheall'huomo ebrio vna cosa gli pare molre, come appare quando semuoue vna cosa velocemente che vna appare molte.

A cosa che se vede quasi piu spese volte, e con nas siore velocità imprima nell'occhio sua simi litudine ii on può l'occhio discernere quella esse via e Peroche ila similitudine della cosa che si vede su per alquanto rempo nell'occhio, e questa è la cagione che quando l'huono ha guardato nel Sole, o in via abira cosa luc ida non può vedere ben altro: Perche la specie similitudine di quella cosa lucida, non è ancora risolita casill'occhio. Et come quella è annichilata, vede poi meglio, cosi a proposito la cosa che si mone veloce-mente,

mente, espesso, ha doi contrarij moti, quando ella e in vno sito imprime la sua specie nell'occhio, e perchemolto tosto se mour ad un'altro suo uiene ad imprime re un'altra specie, e cost non essenda ancora annichitata la prima, ritrouase due specie ad vno medesimo tempo nell'occhio, di che appareno due. Et similmente se rimanendo la prima succedesseno due altre d'una medesima cosa per gran velocità, e spessitudine det monimento di quella, una cosa appareria tre. Perche adunque li spirti vissili dell'ebrio sono in continuo mouimento veloci, e spesso a gl'occhi suoi, similmente per la fumosità calda del vino, imperò una cosa appare esser molte.

Perche l'ebrio discerne meglio l'acque salate, o acque amare, o qualche altra cosa acuta, & di mal sapore.

Oni sentimento quanto è piu privato della natura di vna cosa, tanto sente meglio quella; es
quanto è piu simile, tanto sente manco, come l'huomo
non sente la calidità di vn'acqua che sia simile alla.
sua, ma la maggior calidità, o minor discerne. Quanto
adunque la cosa è piu contraria in qualità al sentimen
to, tanto meglio si sente. L'ebrio adunque hauendo la
lingua infetta di vapori dolci di vino, può molto meglio sentire, es discernere le cose amare, es acute che
huomo sobrio che non ha la lingua cost priva dell'humidità acuta, ne inhibita di vapori dolci.

Per-

Perche l'ebrio è impotente al coito?

El coito richiedesi le parti che sono eirea le rene essere piu casse che atutte l'altre parti del corpo, es che abunda assai bumidit digesta perche il spermanon è se non superstuit della terza digestione, imperò richiede esser stata satta buna digestione del nu riméto. La prima nel somaco. La seconda nel segato, es la terza nei membri, douc adunque che sonno le cagioni del sperma una è il caldo naturale che è causa efficiente, es l'altra è bumidit digesta ch'è causa materiale. Conciossa cosa adunque che nel ebrio il calore naturale sia debile, e consumato, es l'bumidit donn sia digesta per mancamento di esso caldo naturale anzi so no in lui molte superstuit indigeste dellequali non si può generare sperma appare per ragione naturale che l'ebrio de essere al tutto impossenta la coito mancandoli le cagioni produttine di esso sperma.

Perchese alcuno è fatto ebrio per moltitudine, de vino brusco soprabibendoli vin dolce li gioua & manco è molestato dall'ebrietà, & doueria essere il contrario.

Perche il vino dolce supernata nel stomaco, & più tosto euapora al capo.

L'wino austero essasserando corrugando il stomaco sa molta dimora quelle, onde essendo caldo enapora alla testa, e sa ebrietà, ma il vino dolce viscolo, imperò oppila & chiude le vie per lequali i sumi del vino austero enaporanano suso al capo, & in. questo modo non lassa fumare i vapori de quel vino. Ancho il vino dolce essendo odorisero induce grauedine nella testa. Disserentia è tra grauezza di capo & chrietà. Però che la grauezza del capo se sa per via de oppilatione, & la chrietà si sa per sumi sottili, & caldi che perturbano i spiriti animati della testa mescolandose con essi. Diciamo adunque che l'uino aussero più inebria che l'dolce, ma il dolce più graua la testa inducendo oppilatione in quella.

Perche fe alcuno fatto ebrio la fera per beuere troppo vino temperato con acqua, la mattina quando fe leua più li dole il capo che fe fusse stato ebrio de vino puro.

I vino puro, e piu großo che'l vino adacquato, & non è cosi penetratiuo nel prosondo, & intrinseco del capo come è stato detto. Il vino adunque adacquato penetrado molto nella sustantia del celebro, dificilmente la natura manda suora quelle sumostid lequali remanendo insino alla matina fanno dolore, & questo non fa il vino puro. Perche non essendo cosi penetratiuo la natura meglio se descarca desso. Anco il vino pur vo come, è stato detto è piu digessibile che'l vino adacquato. Imperò meglio se digessa sua sumosità che quato il vino adacquato di del vino adacquato di del vino adacquato.

g Per

70 L I B R O

Perche quei che s'affaticano al continuo può beuere molto più vino innanzi che se inebriano, che quelli che non s'affaticano, & postoche se inebriasseno molto più tosto se liberariano dalla ebrietà.

In quelli che vsano di molto estercitio fatica a pre-si le vie della vrina, per lequali si vacuano le suc bumidità superflue, & imperò essendo consumata tal bumidità possono beuere più che quelli che non affaticano, ne i quali tal bumidità non sono vacuate, & costoro benendo di molto vino, le parti vinose si diffon deno per tutto il corpo doue era tal humore superfluo. Et per questa cagione non ascendendo alla testa, di che non si fa cosi tosto ebrietà come in quei che non, s'affaticano, iquali sono ripieni di humidità asai, esper questo non diffundere le parti vinose può per il corpo loro, ma quasi tutte al capo si enaporano; e per questa cagione appare che quando pur tal huomini che s'affaticano si inebriassino, quella ebrietà seria molto poca, perche pochi fumi in tal corpi può ascendere suso al capo, & effendo poca, anco tosto si guarisce.

Perche il vino diuerfifica gli costumi de gli huo mini. Alcuni fa audaci che presumano molto d'esti, & sono agili a mouerse & essercitare; & alcuni fa timidi & insani di mente, inetti a mouerse ad alcuno essercitio, conciosia che

questi siano doi contrarij effetti.

Il vino quanto di sua natura non può operare

71

fe non uno effetto, ma se alle volte produce dinersi effetti & contrary, questo fa per diversità di complessio ne, & età di color che'l beueno come noi uedemo che'l fuoco conzela il sale, & liquefa la giazza, indura il luto, & mollifica la cera, & questo non fa se non per dinersità della materia in che opera. Il vino adunque nella complessione fredda come è la flegmatica & me lanconica, fan gli buomini audaci, perche effendo que-Ste complessioni fredde, & il vino scaldando tal corpi, li fan reusuiscere, & in questo modo li fan audaci per che l'audacia non è se non nel corpo caldo, & per l'au dacia noi giudicamo sopra la calidità della complessione, ma in quelli sono di calida natura, cioè colerica, o sanguinea,il vino induce timidità & insania, perche'l vino troua materia d'altra natura, imperò che'l caldo del vino debilita il caldo naturale di tal complessione, & consequentemente lo rafredda, onde procede timidita & pigritia, & intendese questo questo del vina superchiamente beunto.

Perche gli malenconici per il beuere troppo se gli muoue il ventre.

I malenconici sono di complessione secca, onde sebumettano il loro ventre per la humidità del vino, & douentano lubrici doue prima erano stitici, perche la siccità fa il corpo stitico, & la humidità lo sa lubrico, & slussioni di vino troua molte humidità indigeste nel corpo del malenconico, E 4 lequali

72 L I B R O lequali il vino dissolue per sua calidità, & dissolute la natura se manda nel intestini.

Perche beuendo molta quantità de vino il corpo douenta più flitico che beuendone poco, fe doueria effere il contrario, effendo il vino humido, & humettando doueria mollificare il ventre & non fliticare.

L vino beuuto in gran quantità non se può digerire nel stomaco ne retenerse troppo in esso, onde remanendo in digestione possendosi retenere nel stomaco dalla natura per gran grauezzache esso si daua al loco della vesica, alquale son deputate tutte le humidità indigeste del corpo si mena seco molte altre humidità, de che tali buomini molto, vrinanoi remane adunque il corpo stitico, però che l'humidità che doucua gire a gli intessimi sono menate per virtà del vino indigesto alla vesica, perche done è molta vina li è poco secesso, ma il vino è digesto dal stomaco, onde li se ritene debito tempo per questa ragione humida, et molifica il ventre.

Perche coloro che fono estenuati alle volte mo reno per il beuer molto vino antico; & possente, & quelli che non sono estenuati douen tano per tal beuere magri & estenuati

Il vino consuma, & debilisce molto il caldo na-

turale beuuto in molta quantità come è stato detto, i corpi adunque molto demagrati che sono di poco calore naturale, & banno poco humido sustantisco per il tropppo vino tosto se viene a consumarequel poco di caldo, & bumido che sono in loro, de che seguita mor tesma quei che sono grassi consumandose l'humido suo radicale, & sustantico per la molta calidità del vino se perducono a magrezza & siccità, in li corpi adunque magri sortemente induce morte, & ne gli grassi estenuatione il beuere di troppo vino antico & possen te perche tal vino è molto piu caldo, & deseccativo the l'non antico.

## Perche alli ebrij lagrimano continuo gli occhi.

L vin genera molte humidità superslue nel capo, le quali grauandolo non può la natura retenere, ma descargando il cerebro, che è membro nobile le manda ad altri luogbi, & perche gli occhi sono più porosì aperte le vie a quei, & ancho sono più passibili & di debile compagnie imperò tal humidià vanno piu tosto ad essi per modo di lagrime, & questa è la cagione per laquale gli occhi de gli ebrij per ognifacil cosa, come è vento freddo o sumo se inducono a lagrimare, perche gli occhi loro sono piu disposti a lagrimare per la cagion preditta.

Perche ne i fortemente ebrij non viene fonno ; cioè non può dormire.

I L sonno non peruiene se non da sumi suaui, resolu-ti da vna humidità nutrimentale & digesta che temperatamente è calda come dichiararemo di fotto & se tal humidità fosse molto poco o molta, ma indigest bile non se generaria sonno, perche dalla poca bumidità, pochi fumi euaporano, da iquali non può venire fonno, & fimilmente dalla bumidità molto indigestibile non se resolueno fumi sufficienti al sonno, & questa è la cagione che li melanconici per la lor poca humidità dormeno poco, & similmente quel che hanno infirmità molto calda che defeccando molto la humidità, laqual deseccatione probibisse il sonno. Conciofia adunque che l'humido di molto vino fia indigesto, tal bumido non è sufficiente ad inducere sonno e fortificatione del caldo naturale nelle parti di dentre del corpo, lasando le parti de fuora. Et perche il vino superfluo debilita molto il calor naturale, imperò repu gna alla natura del fonno, perche queste fon due operation contrarie, cioè fortificare, & debilitare il catdo naturale. Ancho il vino superfluo consuma molto l'humido digesto del corpo, come e stato detto. Per la qual cosa non può enaporare fumi sufficienti a farc. lonno .

Perche il poco ebrio fa più pazzie, & infanie nelli fuoi atti, che quello che è for-

temente ebrio.

Vello che al tutto è ebrio totalmente manca di giudicio, di ragione, & d'intelletto, percheli sentimenti suoi sono soffocati dall'humidità del vino, mancando adunque in tutto di giudicio, & di fentimé to, non può effere disordinato nelle sue operationi, & consequentemente non può impazire ne pazziare, ma stà a riposarsi. Quel che poco è ebrio, ha alcun giudicio d'intelletto, & ba alcun sentimento, ma tal giudicio è corrotto, & impedito dalle fumosità del vino, imperò operando alcuna cofa, erra, & è inordinato. Onde infanise, e fa di molte pazzie.

Perche gli ebrij molto s'allegrano per il caldo del sole similmente sanno i pescator, & innante & vniuersalmente quei che

fono circa il mare.

I ebrij hano bisogno che'l vino se padisca, & per L che il sole per sua calidità opera questo. Onde aiu ta l'ebrio a digerir il vino . Ance l'ebrio è rifreddato per la superflua humidità, & calidità preternaturale del vino che consuma il suo caldo naturale, come spefse volte è detto, imperò hanno bisogno di scaldarse, & facendo questo il fole, molto s'allegra di star a quello. Et similmente fanno quei che stanno circa il mare, per che continuamente stando nell'humido s'allegrano del Sole perche loro scalda & viustica, & l'humido dell'acqua inbibito difecca ne gli fuoi corpi.

Perche la lingua dell'ebrio cespita, & non può proferire del parlare articolatamente, ma è balbucie.

A carne della lingua è molto spongiosa & come la spongia significa & agrandise imbibita nella cofa liquida, con la lingua se enfia & ampliase per la bumidità molto del vino, adunque per la großezza & timore de essa lingua con difficultà se moue, onde non può proferire parlare de articolo, anche noi pronamo che noi non possamo parlare quando la bocca nostra e piena di qualche cosa liquida, la lingua adunque dell'ebrio essendo in molta bumidità vien ad essere impedita nel suo parlare. Ancho vn'altra cessione è che nella ebrietà intto il corpo è in errore, & mancamento, o consequentemente tutta l'anima patisse detrimento, imperò che il non può patire materia che'l non patisca la forma sua vnita, essendo adunque l'anima impedita necessario è impedirsi la lingua perche l'anima è cagione del parlare, onde noi vedemo in li timidi che non possono quasi palare, perche l'anima è alterata & impedita alterandosi li fpiriti del core, doue è il fondamento de essa anima .

Perche le lingue di vecelli parlano meglio, & più espeditamente quando sono inebriate, che il contrario nell'huomo.

L è la lingua dell'huomo, imperò l'humidità große

del vino non si possono così imbenere ne lorò lingue, ma solo alcune parti sottilissime del vino s'imbibisce in quelle di che meglio si mone le lor lingue a quello che gli è stato insegnato onde il vino non aggrana la lingua se non quando le parti große di esso vino penetrano nella lingua. Anco gli vecelli beneno molto poco, di che non si può sue lingue molto aggranarse, coma quella dell'onomo che bene molto.

Perche i putti & gioueni quando se inebriano più vrinano che li vecchi ebrij.

I gioueni, ouer putti sono caldi & bumidi per rispetto del vecchio; il vino adunque per sua calidi
tà dissoluendo loro humidità, e perche è diuretico lamena al loco della vessica, & consequentemente escono suora per vrina, ma i vecchi sono secchi di natura
sua, imperò l'humidità del vino s'imbibeno nelle poro
sità vacue di suoi corpi e non vanno alla vessica come
ne i gioueni che sono pieni di humidità, di che il vino
non ritrouando loco cauto done imbiberse tosso esce p
vrina. Anche ne i uccchi non sono tante humidità che
possano disoluere il vino come è ne i gioueni.

Perche l'oglio conferisce alla ebrietà.

Oni cosa diuretica, & viscosa giona allaebrieta, perche essendo diuretica per sua sottilità penetratina, & ignea, mena l'humidità del vino della della vessica; & essendo viscosa oppila le vie che van no alla testa, & non lassa fumare il vino al capo, come è stato detto dispora dei vin doltè. Esendo adunque. l'oglio duretico, & viscoso, probibice l'ebrietà. Es questa ragione si troua in tutte le cose vinuose dolci, & viscose, che per sua viscosità oppilando le vie che vanno al capo, & ingrossando i sum del vino, probibiscono ebrietà.

Perche tollerare la fete della notte, sopradormendoli,gioua molto, & tolle quella fete, & questo s'intende ne i sani.

A sete della notte procedane i sani da cose salte, e acute, o altri cibi che sono stati mangiati la sera; sopradormendoli adunque, sortificase it caldo naturale attorno il stomaco, e sa digerire quei cibi che sono cagione di quella sete, e tolta via la cagione, si tolle via l'effetto.

Perchea soprabibere a tal sete della notte che procede nei sani da cibi tolti la sera non giona anzi è molto cattino.

Oni cofa che prohibisce la digestione di tali cibi che fanno sete, è nociua in tal sete. Il beuere adunque di notte, disturbando la digestione, impedisse, che tal cibi non si padisse; & auuenga cheprima quel beuere appare alquanto di mitigare la seté, nientedimeno, poi crefce piu per be fa crefcere la cagione di quella fete , augumentando la digestione di quei cibi.

Perche non si de beuere dopo il mangiare ne vi no,nè acqua, mentre che'l cibo se padisse nel stomaco.

L'vino tosto se digerisse, & è molto penetratiuo, faria adunque penetrare il cibo innanzi che susse digesto, di che se generaria oppilatione assai, è l'acqua sa nuotare il cibo nel stomaco, onde separerà il cibo dal sondo doue se sa la digestione, imperòrion è da beuere bogliendo il cibo nel stomaco;

Perche è meglio adacquare il vino per sei hore innanzi che se beua.

Vanto l'acqua è più mescolata col uino et incor. porata, tanto più smorza il fumo d'esso vino, et d'ambi doi sosse vina natura, et per questa ragione me glio è adacquare il vino quando si mette a bogliere.

Perche il vino dolce fa sete.

O Gnicosa che genera colera, es è inflammabile, sa sete, come il vino dolce.

Perche il vino dolce niloce al fegato, & gio-

A parte grossa del vino oppilativo và al segato, imperò oppilando nuoce aquello, ma la parte sottile sottile penetra al polmone, doue non può penetrare la parte grossa, es per sua sottilità apre quelle vie dell'ale, es per sua ontuosità mollistea.

Perche è meglio quando l'huomo mangia beuer poco ípeffo, che a beuere in vna volta.

I L beuer quanto piu s'incorpora col cibo tanto fa mi glior digestione, & è piu facile il cibo da padire.

Perche non si die beuere sopra i frutti, e massimamente sopra gli meloni.

L vino è molto penetratiuo com'è flato detto, fi libito penetra alle uene, & seco conduce tal frutti pui tresattibili indigesti, iquali putresacendosi generano sebre putride assai, & per questa ragione non si die be uere sopra cibi generatiui di mali humori, se non alme no che se può.

Perche il vino dolce ingrassa.

L uino dolce genera sangue grosso la natura di mebri con molta dilettatione il tira a se, & conuertelo in suo nutrimento, & questo non è nel vino brusco, che gli membri non lo tirano cosi volonticri, & contanta dilettatione si come fa il vino dolce.

Perche il vino nuoce, cioè il mosto nuoce al fegato.

I L mosto non è ancora purgato, ma è mane ventoso es ancor instatiuo, onde la parte grossa rimane nel rel fegato, & oppila quello, come è detto del vino dolce, ma quando ha passato alcuno tempo descendeno le parti große al fondo, & rimane più purificato, imperò non nuoce così, come il nuouo:

Perche il vino vecchio è più caldo, e più deseccatiuo, & più possente che'l vino nouo.

L vino nuovo è molto aquoso, & quanto più seinquecchia, tanto piu se consuma le parti aquose, & remangono le parti sue più nette di quella aquosità, imperò remane la sua sustantia più calda & più diseccatina, & più potente, che prima, quando era congionto con quella humidità aquosa.

Perche è più laudabile il vino, che non è troppo nouo, nè troppo vecchio.

L'vino antico è di poco nutrimento, ma molto rificalda, e difecca, & il vino nouo benche di molto nutrimento, pur è oppilativo, & ventofo, imperò il vino di mezo tempo tra questi doi è di piu laudabile nutrimento.

> Perche il vino vecchio cura lo appetito canino.

L vino vecchio esendo molto caldo & diseccatiuo digerisce, & ratifica ogni humore freddo, & crudo. Conciosia adunque, che lo appetito canino non non proceda da altro, che da humori flegmatici crudi; the sono inuecchiati nella bocca del siomaco, iquali il vino vecchio, & puro, per sua calidità tempera, & discaecia, imperò tal vino è oppilativo da tal infirmità curativo.

Perche l'acqua corrente, che corre fopra il luto non fetido, è migliore, & più laudabile, che quella che corre fopra le pietre.

Acqua quanto è piu purgata dalle parti terreftri, e luto, fe tanto è migliore, imperò adunque meglio se purga correndo sopra il luto che sopra le pietre, perche meglio discende, eritiensi dette parti grosse nel luto che nelle pietre, per questa ragione è più conuemiente tale acque alla salute dell'huomo.

Perchel'acqua che è discoperta dal Sole e venti, è migliore che quella, che è coperta.

L'Acqua ch'èreuerberata dal Sole & venti, purgase, & assortigliassi, & è meglo digesta, onde acquista vua proprietà, & natura nobile, imperd è più sava...

Perche fon migliori le acque, che cotreno verfo l'oriente, che quelle correno verfo l'occidente.

L'acqua che correcontra il Sole, e contra i fuotraggimolto si fottiglia, e si riscalda, e perde

83

perde la sua fredda natura. Onde meglio è digesta, ma quanda va verso occidente li raggi del Sole non. La possono così riscaldare, come appare di vno che va-da contra gli raggi del Sole, che più si riscalda, che se andasse al contrario. Onde questa è vna regola vni uersale, che quanto il soleda più sopra dell'acqua, essa è più boniscata.

Perche l'acqua che corre a mezo di è peggiore, che quella che corre al Settentrione.

Me parti Meridionali tirano venti pieni di ua pori di bumidità superflua, onde correndo l'acqua contratali venti si mescolano co dette acque quel li vapori, es acquistano la natura di quelli venti che è molto cattiua, ma correndo al Settentrione contrali venti Settentrionali, che sono diseccatiui, si viene a boniscare, e non sono tanto pieni di vapori cattiui, come le antedette, anzi sono acque molto nette.

Perche l'acqua cotta è migliore che

L'Acquadi sua natura è infiatiua, & ventosa, & anchora bamolte parti terrestri mescolate consessa, cocendo adunque l'acqua, la ventosità che in quella euapora, e le parti terrestri descendeno, & se spiramo per virtà del foco, come è sua natura di separare nature dinerse, rimane adunque l'acqua cotta manco

manco ventofa, perebe sono enaporate le parti ventofe, & rimane plu fottile & legieri perche feparata dalle parti terrestri & grani . dang thon on yo

4. The Fred Stiff and April 20 15 Was Shirt go as 4. Perche non fi die rompere il grano dell'orgio e sup quando fi fa l'acqua di esso orgio e ale rom

es il phospiparica. 'Orgio è infiatiuo & ventoso, & questo è il suo nocumento, ilquale si corrègge ; & togliese vià infondendo l'orgio nell'acqua freddu per quattro bore, & poi cocendola insino che l'acqua diuenta rossa quasi come vino; bisogna adunque ebestorgio prima che si cuocia tiri a se l'acqua doue egli è infuso per imbibafi quell'acqua nella sustantia del grano, che poi bogliendo quell'acqua che è inhibita nell'orgio cuoce la sustantia di quello & risolne la sua ventosità infiatina, fel'orgio adunque intiero ha vireli attratina di tirare l'acqua a se combibersela, o se non è inciero, ma infranto, già è perduta quella virtù attratiua, onde non si fa debita infusione ne dell'orgio, ne l'acqua. Imperò ancho poi non fe può fare debita decottione, & consequentemente non se tolle via perfettamente quella enflagione & ventofità, & per questa medefima ragione l'orgio nous è migliote stel vecchio. Perche ha la virtà attratina più forte, da che procede migliore infusione, & confequentemente mi-the same of the property of the same of the same of

Perchel'acqua pluuiale è più putrefattibile che.
l'altre acque, & nuoce molto alla voce, & al petto

L'idqua pinuiale di sua sustantia è moleo soto iile, perche è fatta di vapori, imperò è piu capace di putrefattione. Perche quanto la cosa è di più souile sustantia & natura, tanto più tosto si putrefa: Putrefacendos adunque viene a generare humidud putrefatta nel corpo, & anchora esendo sitica di sua natura è constrettiua, nuoce al petto, & alla capina del polmone, diseccando, & constringendo quelle parti. Esperò gli nuoce. Et per questa ragione ogni cosa accessa forte diseccatina offende la voce, & tutte le vie del polmone. Vero è, che cocendo l'acqua pluniale, sua soglie via ogni putrefattione, ma pur rimane sitica.

Perche l'acque del pozzo ouer de vie chiufer fono illaudabile, &catture, possibile

Oni acqua che non si muoue, e che non è riscaldata dal Sole è molto terrestre & graue, qual sono l'acque de pozzi.

Perche l'acqua che tofto fi rifcalda, & tofto fi rinfredda è più laudabile, & miglioredell'altre.

Quanto l'acqua è di piu sottile sostantia, tanto F 3 più piutosto riceue l'impressioni d'ogni qualità. Quella acqua adunque che piutosto si scalda o se risredda e di piu sottile sustantia, & è piu leggiera, & quanto l'acqua è piu leggiera, e migliore, & manco aggraua il corpo nostro, & questo si conoscein doi modi. Primo pesando l'acque insieme togliendo vu bicchier di vua, & l'altro bicchier di vua quella e che pesa manco, è migliore. Secondario togliendo doi pani d'uno medessimo peso, & insundendoli etascun, nella sua acqua, & dapoi tutti doi si seccano molto bene, & poi si pesano vualtra volta, & quello che pesa l'acqua doue è stato bagnato, è manco buona, che l'altra.

Perche sono anco mosto più cattiue l'acque che passano per minera, o vie di piombo, che quelle del pozzo.

L'Acqua piglia la natura del luoco doue passa, tale acqua adunque piglia la natura del piombo,
imperò ha virtù escoriatiua di escoriare gl'intestini, co
me ha esso pombo, onde qui è da notare, che alcune,
acque passano per la minera dell'oro, & dell'argento,
& tali acque sono molto confortatiue della natura hu
mana, & alcune passano per la minera del rame, &
queste sono molto vitili ad emendare la correttione di
ciascuna complessione, & la debilità del corpo sortificando, alcune altre passano per la minera del ferro, &
queste sono molto vitili a risoluere la durezza della.

milza, & agiutano molto il coito, alcune altre passano per minera della lume, & queste sono molto calde & constrettiue, che molto giouano ad ogni stusso, vero è che ne i corpi disposti a febre la fanno venire, alcune altre passapo per minera fussurea, & sono molto calde, & diseccatiue, ogn'acqua adunque riceue la natura del luoco deue passa, ma queste acque sopradette sono piu medicinale che nutritiue, & piu vsano abagnare, che a beuer.

Perche tra tutte l'acque sono più cattiue

L'Acqua paludofa stà ferma nella porofità del fan go putrido, & non fi mouendo di là piglia cattiua qualità & natura, & diuenta putrida.

Perche l'acqua del pozzo quanto più si trahe, tanto diuenta migliore.

L trarre continuo dell'acqua del pozzo fa che l'acqua non sid troppo ferma sonde per tale mouimento non lassa pigliare putrefattione, nè altra cattiua natura a tale acqua, es imperò l'acqua del pozzo chenon si adopra è pessima tra le altre acque del pozzo. Perche l'acquedelle lagune che stanno ferme & sono discoperte, sono molto graui, & cattiue.

Al'acque nell'innerno si rinfreddano per la neue, imperò generano stegma assa in quel tempo, en nell'estate si putresanno, es risolucse il sottile, es rimangono le parti grosse, onde chi beue di tal'acque segli ensia la milza, generasi idropesia, es sebri quartane, es sciatuche, es molte altre pessime insirmità con debilitatione del segato, non se debbono adunque beuere tal'acque.

Perche il troppo fonno, & vegliare fa

L troppo sonno impegrisce la natura, & general humidità assainel corpo; & il troppo wegliate per contrario disecca molto, & risolucio.

Perche il troppo sonno humetta, & troppo vegliare disecca in con imperio

El sonno tutte l'humidità del corpo si riferranno alle parti dentro insieme caldo naturale, & non si può enacuare, ne vscire suora, imperò motto bumetta, ma nel vegliare il caldo naturale esce di suora, & sono aperte le porosità esteriori, & le via della vrina, & de gl'intestini, per liquali luogbi si euacuano

Ebumidità del corpo, perche adunque il sonno ritiene la superstuità alle parti dentro, & il uegliare le caccia suora per uno di questre luoghi già detti, imperò il sonno humetta, & il vegliare disecca.

Perchenel sonno non si purga per vrina, & state sterco, come nel vegliare.

Pel sonno tutti i sentimenti sono ligati e nelleveglia sono disciolti non si vrina, ne si digerisce
naturalmente, se prima quelle parti non senteno grauezza dell'urina o del sterco, per laquale grauezza
az virtà espulsiua è incitata a mandare suora tal-supersuita. Dormendo adunque, perche non si sente tal
grauezza la virtà espulsiua non le caccia suora, ma
nel vegliare è il contrario.

Perche alcuni dormendo vrinano & egerifcono non fentendo i

A Lle volve in alcuni sono le vie della urina de gli intestini tanto larghe, & la virtù retentiua di uelle parti tanto debile; & tanta moltitudine di suerssustà discende a quelle parti, che thisogna per sora senza ugiuto di viviù espulsiua th'escano suorr le dette vie

Perche non fi die dormire incontinente

Effendo il cibo di nuovo nel Stomuco ; & dormen-

50 LIBRO.

do riuocafi il caldo naturale alle parti del stomaco, on fa una grande ebullitione di quel cibo da che procede una grande ebullitione di quel cibo da che procede una grande fumatione alla testa, & quelli fum i che ascendeno dinentano humidità, è catarro, che poi deficandendo giù a dinersi membri, fanno grandi nocumenti, adunque il dormire subito dopò il mangiare gra na la testa, & tutto il corpo per la ragion predetta.

Perche si deue dormire prima sopra il destro lato, & poi sopra il sinistro, & sinalmente riuolgersi sopra il dritto.

L Stomaco situato in questo modo, e'l fondo del Stomaco declina alquanto alla parte sinistra, & la bocca alla parte destra, volgendosi prima adunque al lato dritto il fondo del stomaco, viene verso il suo la to dritto, & diftendesi sopra il fegato. Di che ne fequita doi giouamenti. Il primo è, che si drizza alquanto il Stomaco, & drizzadosi si discende meglio il cibo al Stomaco . Il fecondo giouamento e, che distendendosi sopra il fegato confortasi il caldo suo naturale alla digestione. Et dapoi che'l cibo è peruenuto al fondo, & che è confortato il caldo naturale di esso flomaco, in spatio di una ouer due bore riuolgendosi al lato sinistro fa stare il fegato sopra il fondo del stomaco con le sue penule abbracciandole come una mano, laquale con suoi digiti pigliasse, & abbraccia vna cofa. Et anchora il fegato si fa piu vicino a gl'intestini, da iquali ha a tirare l'hum dità chilofa del cibo.

cibo doi feguitano adunque giouamenti dal rivoltarsi fopra il lato sinistro. Primo è, che il caldo naturale del stomaco piu si consorta alla digestione per esser tutto abbracciato dal fegato. Il sécondo è, che meglio penetra il cibo ad esso seguino en erzo rivolgendosi sopra il lato destro alla sine della digestione, et del dor mire suo, drizzasi il siomaco, come è stato detto, compressi meglio la bocca del stomaco, che di sotto a cacciare suora qualche supersuità, che son rimaste, cochi non susse viola tal dormire, pigli l'usanza, co esse siono che può perche questo è il modo di conservar la sanità.

Perche chi ha il fegato caldo & il stomaco fred do non deue dormire sopra il lato dritto, ma sopra il stanço.

Uando si sta sopra il lato dritto, si distende il stomaco sopra il fegato, come è stato detto, o premendolo lo riscalda, & tutto quasi il stomaco sta discoperto, imperò piu si rasredda: ma quanlo si sta sopra il lato stanco, il fegato sta discoperto, & riscalda, & il fegato sta discoperto, & rinfrescalo; onde chi ha freddo il stomaco, e rinfrescalo; onde chi ha freddo il stomaco, i caccia sopra il lato stanco, & chi l'ha caldo, sora il dritto; & per strontrario chi hasi segato fredo, quaccia sopra il lato dritto, & chi l'ha caldo, sora il stanco.

Perche chi ha flusso del corpo die dormire sopra il lato dritto, & chi è stitico, die dormire sopra il stanco.

Vandose giace sopra il lato stanco, non descende il cibo al fondo cosi, come dissende quando giace sopra il dritto, con nel stusio del corpo noi cerchiamo, che l cibo stiapiù nel stomaco, che sia possibile, co ehe non discenda tosto, ma nel corpo stitico cerchiamo tutto il contrario.

Perche è buono a flare fopra il ventre, & è molto cattiuo a giacere con la fchiena in giufo, & con il corpo fupino.

Jacendo con il corpo ingiuso si ritiene unito il caldo naturale alle parti del ventre. Onde conforta la digestione, & anco lo dispone a cacciare fuora la superfluità per li luoghi suoi, ma giacendo resupino il caldo naturale diparte, & disunisce dal luogo della digestione, & probibisce, che le superfluità non escano fuora per li suoi luoghi, anzi riscaldando le parti di drieto manda le preditte superfluità al collo, & a nerui, & giù per la schena, di che risulta molte volte insirmità, pernitiosa, come male di gocciola, & paralessa, & altre semili malatica.

Perche il giacere con le parti del corpo ritratte, è più fano, che dormire distess. & questo è il consiglio di medici in conservare la fanità.

C Tando le parti ritratte, la parte supériore del ven Itre si tira le parti inferiore infino a mezzo di detto ventre, perche la carnofità, & pinguedine viene ad unirfi, di che tutta la parte della digestione fortemente si riscalda, & il stomaco riscaldazo meglio dige rifce, ancho è dibifogno fe la digestione die effere buona, che le ventofità che fe risolueno dalla digestione habbiano recettacolo done si vitengano, si che non persurbi la digeftione, vo questo fi fa stando le parti contratte. Perche quando il corpo fi ritrabe, il ventre i enfia come fa vna borfa, & imperò li ricene la ventofita,ma stando disteso si sera il ventre, & si lasa luo zo vacuo capace di ventosità, perche le budelle occuvano tutto il luoco della concanità del ventre. Onde 10n hauendo luogo quelle ventosità vengono a perurbare la digeftione.

Perche non fi dorme bene volgendofi alla luce, come fi dorme volgendofi alle tenebre

El fonno bifogna ritirarfi alle parte di detro, & la luce moue il caldo, & lospirito naturale alle arti di fuora, onde è contraria al fonno, ma le tenebre reuo94 , L I B R O? reuocano esso caldo, & spirito alle parti dentro, come fa il sonno. Il lume adunque è contrario al sonno, & è simile alla vigilia, & le tenebre sono contrarie alla

vigilia, & similial fonno.

Perche stando sopra il lato dritto più tosto si dorme, & sopra il lato stanco èpiù dilettenole dormire.

El tempo della vigilia noi adoperiamo, & faticamo più la parte dritta che la stanca, imperò bifogna quella ripofarfi, come quella che più si affatica, ma più dilettevale è il dormire fopra il lato stanco, perche quella parte è più ficada, & ha bifognod maggior calidità che la dritta, laquale noi rescaldiamo, stando sopra esta...

Il fine del Secondo Libro.

## PERCHE.

## PARTE TERZA.

## Laqualtratta de mirabili secreti.

erche lo effercitio debitamente fatto conferua la fanità



Sfercitio è conferuatione della vita humana... Perche viuifica il calore naturale, & feaccia fuora ogni fuperfluità del corpo, cherimangono della terzadigestione. Di che ogni virti del corpo si rallegra, per debitamente vsa lo esfercitio,

qual cofa l'huomo che debitamente vfa lo effercitio, n ha mai bifogno di altra euacuatione.

Perche die fare effercitio a digiuno; & non dopò il cibo.

Escritio è di quattro specie, alcuno è forte, alcuno è debile, er lenta, alcuno dura lono tempo, er alcuno dura poco. L'essercitio forte dunque è quello, che dura longo tempo, non si die ar doppo il cibo, perche renocaria il caldo natura-

96 LIBRO

le dal loco della digeftione alle parti di fuora, & conquassandolo lo faria putrefare, ma tale effercitio, è conueniente a digiuno, però che riuocando il caldo naturale alle parti esteriori vinifica quello, & cuacua molte superfluità per le parti curante. L'effercitio debile, & poco è conueniente dopo il cibo, peroche fa descendere quello a fondo del stomaco; douc è il caldo forse della digestione, ma non è conveniente al digiuno, perche tal effercitio disecca il corpo, manon euacua le superfluit à che bisognano, anco viuifica il caldo naturale. Lo esfercitio adunque innanziel cibo die effere forte, etal che dinerfifichi lo anelito augumentandolo fino al suo sudore esclusiuo, ma dopò il cibo laudabile cosa, e a mouerfe lentamente, & che dari poco, insino che'l cibo è disceso al stomaco ; & nota , che sono molte diversità di effercitij . Alcuni sono ambulando e correndo, alcuni sono Sagitando, alcuni sono contorceando le mani, & le braccia, alcuni a canalcare, alcuni a far certi atti della persona, che sono di destrezza, alcuni sono che ftanno chinati come li fanciulli, ouer ftanno in naue come i pescatori, & di molti altri estercitii che sono secondo diuersi artifici, come l'effercitio de' fabri, calzolarize simili. Anco nota, che ciascun membro dallo suo essercitio come di piedi l'andare, della mano le esercitare, & il petto, & la gola, a vociferare, & cosi discorrendo in ciascuno altro membro, & in ciascuno di questi esfercitij si può commettere errore, in poco ouer in affai .

Per-

Perche a l'eprofi idropici, apopletici, & aquelli che hanno freddo il flomaco, & indigeflione di quello, giona l'effercitio d'andare in naue per mare...

A Chi si essercita nel mare pronocasi nomito, di che molta slegma, & bumidità superssua viene ad cuacuare, che era cagione delle predute insirmità.

Perche gioua ad effercitarsi nell'occhio in vedere cose minute, & guardare cose luminose; & similmente gioua all'audito ascoltare i suo ni occulti, & anco ascoltando i grandi.

L Aragione e stata detta, perche ogni membro ha il suo essercitio, o quando più si essercita in quel-lo, tanto più si sortifica sua virtu, a tale essercito, conciosia che la consuetudine si è voi nitra natura. Assarciando si adunque l'occhio o l'audito nelle cose estreme, poi meglio sentono l'obsetto mediocre, o hanno poi migliore operatione.

Perche caminando per valle più s'affatica facendo i paffi longhi che per luoghi montuofi & il contrario, che facendo paffi breui per gli luoghi montuofi, più s'affatica l'huomo, che facendoli longhi, & per valle s'affatica manco.

De cose si affatica l'huomo nel suo essercitio. Vna de che l'essercitio stà cotinuo senza alcuna quiete

le dal loco della digeftione alle parti di fuora, & conquaffandolo lo faria putrefare, ma tale effercitio, è conueniente a digiuno, però che riuocando il caldo naturale alle parti esteriori vinifica quello, & euacua molte superfluità per le parti curante. L'effercitio debile, & poco è conueniente dopo il cibo, perothe fa descendere quello a fondo del stomaco; douc è il caldo forte della digestione, ma non è conveniente al digiuno, perche tal esfercitio disecca il corpo, manon euacua le superfluità che bisognano, anco viunfica il caldo naturale. Lo effercitio adunque innanzi il cibo dis effere forte, e tal che dinerfifichi lo anelito augumentandolo fino al suo sudore esclusiuo, ma dopò il cibo laudabile cosa, e a mouerfe lentamente, & che duri poco, infino che'l cibo è difcefo al stomaco ; & nota , che sono molte diversità di effercitij . Alcuni sono ambulando e correndo, alcuni sono Sagitando, alcuni sono contorceando le mani, & le braccia, alcuni a canalcare, alcuni a far certi atti della persona, che sono di destrezza, alcuni sono che fanno chinati come li fanciulli, ouer flanno in naue come i pescatori, & di molti altri esterciti, che sono secondo diversi artifici, come l'effercitio de' fabri, calzolari,e simili. Anco nota, che ciascun membro dallo suo esfercitio come di piedi l'andare, della mano le eßercitare, & il petto, & la gola, a vociferare, & cosi discorrendo in ciascuno altro membro, & in ciascuno diquesti esfercitij si può commettere errore, in poco ouer in asai.

Per-

Perche a ileprofi idropici, apopletici, & a quelli che hanno freddo il flomaco, & indigeflione di quello, giona l'effercitio d'andare in naue per mare.

A Chi si essercita nel mare pronocasi nomito, di che molta siegma, & bumidità superflua viene ad cuacuare, che era cagione delle predute insirmità.

Perche gioua ad effercitarsi nell'occhio in vedere cose minute, & guardare cose luminose; & similmente gioua all'audito ascoltare i suo ni occulti, & anco ascoltando i grandi.

L A ragione è stata detta, perche ogni membro ha il suo essercito, o quando più si essercita in quel-lo, tanto più si fortisca sua virtà, a tale essercito, conciosia che la consuetudine si è un'nitra natura. Assaciona che consuetudine si cons

Perche caminando per valle più s'affatica facendo i paffi longhi che per luoghi montuofi & il contrario, che facendo paffi breui per gli luoghi montuofi, più s'affatica l'huomo, che facendoli longhi, & per valle s'affatica manco.

 $\mathbf{D}^{
u}$ e cose si affatica l'huomo nel suo essercitio.u na de che l'essercitio stà cotinuo senza alcuna quiete

er riposo, l'altrache i suoi membri mai non mutano fito in quell' esfercitio, ma sempre stiano in quello medesimo modo. Et il segno di ciò è, che coloro che continuamente caualcano quando hano faticato vno mem bro, diuersificano il suo sito, & si contrabe, l'vno, & l'altro relassa, perche mutando sito la natura de' mem brisi consorta, & stando in vno sito la fatica si rilassa quando adunque se sa i passi longhi per luoghi pianigli si fa continuo essercitio senza quiette, & la sigura de membri sempre si di in vno medesimo sito, imperò molto s'assa alla l'huomo, ma sacendo passi breui per luoghi piani, cade alquanto quiete in tal essercitio, di che i membri mutano sito. Et per questa medesima ragione chi sa i passi breui per luoghi montuosi, piu s'assa altra, che chi fa i passi longhi.

Perche ne i forti effercitij il ventre inferiore tra gli altri membri fol fi dimagra, & effenua.

M Olta pinguedine è circa le parti inferiori del ventre, laquale si dissolue, es liquesa per il cal do fatto dall'essercitio . Tutte aduque le parti che sono circondate da pinguedine più si dimagrano per l'essercitio come il ventre inferiore.

Perche più giona alle lassitudini, & faticationi di forti esfercitij, l'ontione fatta d'oglio misto có acqua, che l'ontione fatta d'oglio solo.

L'Oglio di fua natura è ontuoso , caldo, & infiammabile & per fua ontuosità, non può passare beTERZO.

ne alle parti intrinseche del corpo, & per sua calidità es instammatione disecca, es indura, che molto più noce alla fatica dell'essercitio che non gioua. Perche l'essercitio disecca es instama il corpo, es a tale nocumento gli gioua cosa che penetra, rinsresca, humetta, es mollisica, mescolando adunque l'oglio con l'acqua, acquista l'oglio dall'acqua, tutte queste quattro cose, imperò poco più gioua che solo.

Perche l'effercitio alle volte genera forte nel corpo scabie, & pustule, & alcune diseccationi, & bogni nelle parti cotane.

E' corpi che sono ripieni di superstuita assai per l'essercitio si riscaldano, tale superstuità bogliédo di che passano per la porosità alle parti di suora, es generano scabie, es altre immunditie, ma ne' corpi mondi l'essercitio non faria questo; i corpi adunque ripieni di molte superstuità non denno fare sorte essercitio, ma prima si denno purgare.

Perche è più faticoso a menare il braccio vacuo per l'aere, come se volesse buttare qualche cosa, che se hauesse qualche cosa in mano, & butasse via quella.

Vando l'huomo ha qualche cosa in mano graue & ponderosa, che resista contra alla virtù & posanza di quello al gittare via quella, tanto più se gli vnisse & fortisica essa possanza, & virtù,

G 2 come

come è naturale d'ogni cosa a fortificare, & vnire la sua virtù contra ogni sua resistentia, imperò noi nede mo che quelli che saltano, portano in mano alcune pie tre, & alcuni correno meglio, quando muoueno le ma ni, che quando non si moueno, perche in tali mouimenti si si qua contranare sistentia, che vnisce, & fortifica la possanza del corpo a tali esserciti; onde per questa ragione chi getta via il braccio per l'aere, hanendo qualche cosa in mano, ha la virtà piu sorte & timta; che non hauendo qualche cosa, & però manco s'assatica.

Perche quando noi corriamo velocemente, pare che l'aere sia vn vento.

M Entre che noi corremo velocemente, l'aere fa vua resistentia, & violenta contra noi. Onde, noi siamo percossi dall'aere per la resistentia che lui fa a noi. Et per tal percossi, che noi sentimo, pare che l'ae re si muoua, & l'aere mosso appare vento.

Perche il superfluo effercitio rifredda

Oni forte esercitio difecca, & risolue il caldo naturale, ilquale risoluto, seguita frigidità del corpo. Adunque ogni esfercitio in principio riscalda il corpo, continuando, & essendo molto forte in fine se rinfredda.

Perche ogni altro membro dal ventre in fuora fregato, & effercitato fe ingraffa, ma il ventre fregato & effercitato fe difmagra.

L venire e pieno di pinguedine, imperò ogni cosa
cheriscalda liquesa ditta pinguedine, di che il ven
tre si dismagra, ma l'altre parti che sono carnose per
el monimento, & fregatione, non si possono liquesare
unzi per esfercitto si riscaldano, imperò tirano meglo
el nutrimento a se, di che si fanno più grasse carnose, onde ni vediamo li Medici quando vogliono ingrasse
fare vno membro, comandano che soauemente si dite
fregare, accioche il caldo naturale in quello pigli forza, mediante il quale meglio si tira il nutrimento.

Perche quando nell'effercitio fentimo laffitudine, debbiamo ripofare da tal effercitio, & più non ci debbiamo mouere.

Oni cola che superfluamente vacua la natura, telle, & vacua il gionatino, & quello, che è con neniente alla sustantia di membri, segno è advinque quando l'huomo per lo effercicio sente lassitudine, che la vacuatione comincia alla cosa gionatina, è bonn. Però la natura che si sente lassa, cerca riposo, & questa è perche l'essercitio vacua la natura.

Perche quando l'huomo corre, più tosto cade.

che quando và di passo.

Vando l'huomo corre, leua il piede inazi che for, ma l'altro, e meste più longe un pie che l'altro, G 3 imperò R

102

imperò piu tofto cade che andando di passo, done ne piu leua vn piede, ne piu allonga il paffo che l'altro, ne anco leua prima on pie inanci che'l ferma l'altro.

Perche quando noi ascendemo ci duole le ginocchie, & le gambe, ma quando discendemo ci duole le parti delle l'anche & del pettenicchio.

Vando noi ascendemo, il corpo si moue contra. I sua inclinatione naturale, perche è grane; & le ginocchia sopportano molto peso & fatica in transferire il corpo suso contra sua natura, ma quando noi descendemo auenga che tal moto sia naturale al corpo, nientedimeno l'anima non lassa in tutto il corpo descédere, come e di sua natura, ma ordinatamente a poco a poco la manda giufo, che è contra natura di esso corpo, laqual è che tosto descenda . Onde sustinendo l'anima il corpo, che non descenda tosto, gran peso vien a sopportare le parti femorali, cioè le lanche.

Vn'altraragione è, che ogni membro che si parte dal suo sito naturale, ricene dolore, fatica, e lassitudine; il sito naturale di ginocchi è, che siano piegati nelle parti interiori ; il sito naturale delle lanche, è essere incuruato nelle parti posteriori. Conciofia adunque che ascendedo le ginocchia si incuruano nelle parti po-Steriori contra il suo sito naturale, imperò dogliano, ma quando descendemo le lanche se incuruano nelle parti posteriori, similmente contra il suo sito natura-

le, di che riceuono lesione & nocumento.

Perche quando noi caminamo per la via ignota non fapendo di che quantità fi fia, ne appare tal camino effere più longo che se noi caminassimo per vna via che ci susse nota.

A cagione si è che sapendo quanto è la via si è sapere il numero & la misura determinata di quella, che non sapendolo non si sa determinata e aŭsura alcuna, perche adunque la cosa determinata. Anco non
sura alcuna, perche adunque la cosa determinata. Anco non
sapendo la quantità della uia continuamente pensama
del termine, et continuamété imaginamo di peruenira
a quello, so non peruenendoli seguita una disperatione. Delche appar a modo che quella sia senza sine, tua
sapendo il termine del camino non ponemo santasia et
imaginatione al continuo di peruenire a quello, ma la
imaginatione nostra è vitimo sine che noi sappiamo.

Perche a quelli che fono faticati per effercitio non fe gli die dare a mangiare incontinente dopò l'effercitio.

N El essercitio la virtà è deseminata & sparla per il corpo, ma se il cibo bene si die digerire & cuocere, & transmutarsi in buono nutrimento, imperò essendo la virtà non unita incontinente dopò l'essercitio, non si de pigliare il cibo, ma si die riposare alquanto insino che'l caldo naturale disperso se vuisca circa le parti nutritiue del ventre, perche dando il cibo, meontinente dopò l'essercitio, non si saria boi na ligestione, anzi tal cibo si convertiria in superstui, concertiria in superstui,

Perche é più difficile il correre, che andane di passo.

Vanto il corpo si moue più contra alla natura surattanto con maggior difficultà tolera tal mo nimento, esfendo adunque il correre più contra alla natura del corpo, che l'andare di paso, imperò che nel correce, tutto il corpo si leua in aère, & sossiene tutto il peso in se medesimo, & questo è contra alla natura della cosa grane, che è di mouersi all'ingiuso, ma colui che va di paso, un riposato, & ordinatamente, & non si leua in aere, done babbia tutto il peso in se medesimo, ma moue vin piede, & leua l'altro, sepra ilquale si si sossiene.

Perchequiescendo sotto gli raggi del Sole più fi riscalda il corpo, che mouendosi, & quanto più velocemente si moue, tanto manco riscal da il Sole, & doueria essere il contrario, perche la natura del moto è riscaldarsi.

On ogni mouimento rifealda, ma alcuno rinfred da, come è quello che foffia, ouer moue la caldara, che boglie, co quando vana cofa calda fimoue per l'aere; si rinfredda, similmente il corpo nostro più sa rifealda dal Sole quiescendo, perche da esso senore este un vapore caldo, ilquale riscalda l'aere propinquo a sexe l'aere riscaldato ci scalda anco noi insieme con raggi del Sole, iquali meglio innoi si imprimeno quiescendo, ma quando, noi lo movemo noi mutamo quell'aere riscaldato dal vapore nostro, e mouemoci ad un'altrosche anco non è riscaldato. Onde per tale mutatione ti appare un vento circa noi, che ci rinsresca, anche quando noi ci mouemo, il Sole non può imprimere i suoi raggi nelle parti del corpo nostro, come quando noi stiamo riposati.

Perche i passi breui nell'essercitio, done il corpo fi ferma vii poco & poi vii poco và, sono mol to faticosi, & stancano l'huomo.

Oni monimento che genera grande inequalità e inordinatione molto si debelisee, & stanca il corpo, in tal monimento non si osseria ne equalità, ne ordine alcuno, ma bora si moue il corpo, bora non si mone, anche ogni subita mutatione che sa la natura osseria de debelisee quella, imperò monendos il corpo, & subito quiescendo, & poi di nuovo monendosi, si fa subita mutatione di uno contrario in l'altro, del qual andare molto si stanca.

Perche il corso vesoce sa debile & inferme leparti, che sono circa la testa, & massimamenre gli occhi, & doneria esseril contrario.

L'hoee, purga le parti di sopra, & riempie le par-

ti di sotto, ma il mouimento che è molto veloce riscalda le vene del corpo, & sa ascendere molte sumosità al capo, delche non ritrouando essito correno a gli occhi che sono molto porosi, & pieni di vene. Onde escono suora lagrime. Ancho la spessa percussione dell'ocho fatta dall'aere per il molto veloce induce lagrime, perche noi uedemo che' l uento percottendo l'occhia si turba, & per lo percottere che't sa apre le porosità di esso occho, lequali aperte, esce la humidià rinchiu-sa in modo di lagrime.

Perche l'huomo debilitato per molto effercitio appare hauer la voce fottile.

A voce dell'huomo debilitato è minor che di colui che è di forte virth,imperò che quanto la virtù è forte, tanto caccia più aere fuora alla canna del pelmone. Et quanto è più debilestanto manco aere cae cia. La voce grande adunque, che prouone da moltitudine d'aere mandato, er la debil voce della paucied di cfso aere. Conciofia adunque, che ogni voce picciola ap pare fottile, er quanto è più picsiola, tanto appare più fotile, ragione è che l'effercitio she molto debilita, face do la voce minore, anco fa apparere la voce piu fotile.

Perche l'huomo ehe ha molta superfluità nel corpo per grande essercitio & fatica se suffoca alle volte, & more di morte subitanea.

Lealdo liquefa, & rifolue quelle superfluità in vapori, & massimamente essendo tale superfluità

TERZO.

eirca le parti del polmon per il caldo fatto dall'essercitio si risolue in sumo per ilquale tutto il petto si riempe & il polmone, onde si perde lo anhelito, & questo è il documento di Medici, che nisano corpo molto ripieno si debbia mettere o caminare, o ad altro forte estercitio, & massimamente estendo ripieno circa le parti spirituali, perche per tal moumento si concassano quelle superfluita, & putrefansi, & conuerter fi in fumi putridi, onde seguita morte substanca, come è stato

Perche quelli che s'affaticano il dì, hanno più volte pollutione la notte in sonno, che quelli che non s'affaticano il di.

detto, oner febre.

I l sperma è di natura calda, l'huomo adunque che è l caldo & humido di natura abonda molto nel coito, & ba molte pollutioni , imperoche al coito , & alla pollutione due cofe si richiedono; vna è il caldo che liquefa le bumidità, è facile à correre alli luoghi spermatici, et questa concorre come causa efficiente; l'altra è esta humidità, che concorre come causa materiale. Adunque che coloro che se essercitano il di si riscaldano, onde per quel caldo si tiquefa la humidità del corpo che soprauenendo poi il sonno è caldo si se aduna circa le rene, et è le humidità, lequali haueua disciolto il caldo dell'esercisio, or redutte alle vie fpermatice, compisce le espulsioni di quelle, conuertendole in sperma, onde il caldo fatto nel tempo dell'effercitio , prepara,

## TOS LIBER OF

& dispone la humidità spermatice, & poi il caldo fatzo dal sonno circa le rene, la compisce.

Perche il ripofo alcuni ingraffa, & alcuni fmagra, & pur non douerir effere cofi, imperò che da vna caufa non può venire contrarij effetti.

A diuersità delle complessioni è cagione dital contrary effetti, imperò che alcuni huomini sono di calda complessione, & alcuni di fredda, & gli huomini caldi s'ingrassano per lo riposo, et per lo essercitio si smagrano, imperò che'l caldo loro è forte in padire il cibo, & non hanno bifogno di essercitio che fortifica la sua calidità, anzi se facessin'essercitio, il caldo toro molto fe inframmaria, & confumaria, & confequentemente si smagreria, ma il contrario è ne gli buo mini freddi di natura, che si smagrano per lo riposo, et per lo effercitio s'ingraffano. Imperò che il suo caldo naturale è debile, & addormentato per se solo non per digerire il cibo,ne conuertire il nutrimento in laudabi le sangue, se non è agiutato dall'essercitio, dal qual si fortifichi, & riceue vigore. Se adunque tal buomini fi esfercitano, il suo caldo naturale si fortifica a fare buona digestione, dallaquale procede smagratione.

Il fine della Terza Partes

## TARTE QUARTA.

Laqual tratta della curatione delli corpi humani, & del generar la pietra, & anco del coito, & del menstruo, che viene alle donne.

Perche l'euacuationi superflue, & repletioni distemperano il corpo nostro.

A superstua euacuatione purga cost il buono come il cattino, onde disecca l'oumido sustantisco, & risolue il caldo naturale. La superstua repletione sa superchiare molte superstuttà, laquale non po

tendo la natura reggere si putrefanno, & producono il corpo a molte insirmità putride:

Perche comandano i Medici, che l'huomo a conservare la fanità si debbia purgare nella primauera, & nell'autunno, ouer al manco nella primauera.

D I tre maniere fi trouano i corpi humani , alcuni Sono veramente fani, & questi no hano bisogna di purgatione perche non sono ripieni di cattiui humori,ma solo banno a conferuare la fanità con debito regimento rifguardandofi da gli disordini. Alcuni altri Jono veramente infermi, & questi ueramente sono infermi per troppo repletione di superflui humori, ai quali malto convengono l'enacuationi, over fono infer mi per troppo estnuamente, o inanitione, et questi no hanno bisogno di purgatione, anzi di ristauratione, et repletione, alcuni altri sono mezi tra questi ditti, iqua li benche non siano infermi, nientedimeno hanno assai superfluitd, per laquale sono disposti facilmente ad infermarsi, iquali a perseruare dal infermità bisogna esfere purgati di tali humori che soprabondano . Conciosia adunque che nell'inuerno gli appetiti sono forti,et molto fi mangia, fi aduna nel corpo molte superfluità, che poi soprauenendo il caldo dell'estate, se prima non sono euacuate, si putrefinno, & boglieno, onde si generano molte febri in tali corpinon purgati, imperò comandano gli Medici, che i corpi, che sono di fordinatamente viuuti nell'inverno, & che fono molto ripieni si purghino la primanera: accioche non si infermino soprauenendo l'estate, & similmente nell'eftate i corpifono debiliti per lo caldo, & rifoluti, onde la natura male padifce, & dall'altro canto fi mangiano molti frutti, del che si genera molte superfluità aduste, che se non si cuacuano nel tempo dell'autunno soprauenendo l'inuerno si riserrano dentro dal corpo, & finfiammano, di che si genera mal d cofta, o infirmità affai acute che preftamente occido no. Et diciò appare, che'l non si die pigliare una medesima purgatione nella primauera, & nell'autunno, perche nella primauera si die hauere intétione ad eua cuare le superstuità slegmatice generate nell'inverno, & nell'autunno hauere intentione a purgare le superstuità aduste generate nell'estate. Se adunque il corpo non è ripieno, & è viunto regolatamente ne' detti tempi, & persettamente sano, non die usare alcuna purgatione perche euacuaria il bono, & risolueria la natura.

Perche è nociuo a purgarfe nell'estate, quando è grandissimo caldo, & così nell'inuerno quando è gran freddo.

Oni medicina mediocre, o forte che euacua per via di attratione tirando gli humori dalle parti mtrinseche del corpo a i luoghi deputati dell'euacua tioni infiamma il caldo naturale, & si lo risolue, & si lo debelisse. Conciosia adunque, che nell'estate la natura sia molto risoluta, & debelita, aggiungendoli cosa che la risoluesse, & debelitasse, piu veneria a riceuere gran nocumento di manitione. Nell'inuerno auenga che la natura sia forte, nientedimeno gli humeris anno quieti & congelati, & le vie del corpo sono chuse per il freddo dell'aere, imperò la medicina non può tirarli ne euacuargli, onde due cose si richiedese la medicina die sare bona operatione, vna che la natura sia conuenientemente sorte & sufficienti a disponere la conuenientemente sorte & sufficienti a disponere la conuenientemente sorte es sufficienti a disponere la conueniente sorte es sufficiente a disponere la conueniente sorte es sufficiente disponere la conueniente es sufficiente a disponere es sufficiente d

medi-

112

medicina, st che per tale vacuatione non si risoluatroppo essa natura, & questa conditione manca nella estate. L'altra è, che le vie siano aperte, & che gli sumori siano sussibilità disposti ad vscire, & questa manca nell'inuerno. Adunque la primauera & l'autunno, ouer il tempo che non è troppo caldo, nè troppo freddo, è idoneo a purgatione.

Perche gli Medici innanzi che diano la purgatione, danno alcuni firoppi, ouer violeppi.

Lagione e stata già detta accioche la purgatione sia buona & conuenientemente satta, bisogna zli humori essere dispossi & obedienti alla natura, & che gli humori cattiui siano separati da buoni, accioche nell'evacuatione gl' humori non sacciano resiste tia. Perche in tale ressentia molto si perturba & debilisce la natura, & acciò anco che non si vacua à buoni humori insieme con gli cattiui. Conciosia adunque che gli stroppi & violeppi dispongano gl' humori, que che gli stroppi & violeppi dispongano gl' humori, e facciangli obedienti alla medicina, & separino gli buoni humori dallicattiui, però sono molto conuenienti innanzi la medicina. Onde chi sa ben sirroppare, sa ben purgare.

Perche comandano i Medici, che sopra la medicina incontinente si dorma vn poco, ma

prohibiscono quando comincia ad operare.

Il sonno fortifica il caldo naturale, ilquale for-

Tificato meglio refiste alla impressione del ventre, che di fua natura ba alquanta ventofità, & anco meglio sottiglia la medicina, & la reduce a sumo vaporoso, per laqual sottigliatione opera in noi. Dall'altro canto il sonno reducendo il caldo naturale alle parti di dentro, feco anco mena la fuperfluità a quei luoghi che fono deputati alla enacuatione . Fortificato adunqueil caldo naturale, & conversa la medicina in sumo vaporofo, & ridotto gli humort alli luoghi della espulfione, non bifogna più dormire, perche il fonno repugna alla euacuatione, conciosia che la virtù intende Cacciare fuora i preditti bumori,che sono aggregati in guei luogbi, & il sonno probibisce tenendoli fermi. 716 il fonno et la natura non sentendo la gravezza di quei humori, non si converte a cacciarli fuora. Item potriano tali humori andarfene a qualche membro interiore principale, & fariano gran nocumento. Item fe dapoi che la medicina non conversa in fumo vaporeso se dor miße, la natura anichilaria la medicina in modo, che piu non operaria . Et è da notare, che sono alcune medicine si deboli, che non gli bisogna dormire sopra . Es alcune sono si forti , che li bisogna assai dormire . Et è anco da sapere, che secondo la diversità delle nature bi fogna limitare la quantità del tempo, che si ha a dormi re fopra le medicine . Perche chi ha natura forte ha a dormire poco, & chi l'ha debole ha a dormire asai, & chi ha la natura mediocre, mediocremente ha a dormire, & questo consiste nella congiettura del Medico.

H

Perche quando incomincia adoperare la medicina fi debbe monere leggiermente. Phuomo paffeggiando.

Oni monimento perturba il corpo, & mette gli
bumori in conquasso facendoli peneurare a i luo
gbi delle euacuationi, & il riposo si gli aquieta, et nou
to fa correre. Quando adunque noi volemo che la medieina adoperi, ordinamo che l corpo si moua, & quan
do noi volemo refrenare la operatione sua, ordinamo
che l corpo non si muoua.

Perche fi dà l'acqua d'orgio, ouer brodo magro con zuccaro roffo dopò la operatione della medicina...

Per due cose conviene quello primo che netti Em mondischi il stemaco da gli bumori, iquali da sirato la medicina da esso. Seconda è, che saccia la medicina diseëdere alle parti disotto, Em imperò se chiama lauatiuo, onde non die essere cosa grassa papero estimati alla stemaco. Et nota, che gliè migliore p lauatiuo l'acqua d'orgio, che no è il brodo magro. Perche oltra che l'acqua d'orgio modifichi il stomaco, ha una virtà restigeràtina en humettatina, per laquale si corregge la impressione cattina che ha fatto la medicina nel sio maco, en membrici reonstanti. Item l'acqua d'orgio è molo più astersina, en modificativa che no è il brodo magro, en questa ragione il zuccaro reso è più conuente.

neniente che'l zuccaro fino, perche è più astersiuo & mondisicatiuo.

Perche ordinano li Medici, che la fera che feguita la purgatione, ouer la mattina feguente, fi debba fare vno argumento d'acqua d'or gio, torlo d'ona & zuccaro groffo.

Gni medicina ha virtir uenenofa, & euacuando alcuni humori acuti viene a nuocere a gli intestini per sua mala qualità, & di quegli humori che pò gono & mordino essi intessiini, quado passano per quel le vie, per laqual cosa molte volte seguita escoriatione di quelli. Onde a souenire & preservare gl'intestini da tal nocumento se ordina el prescritto argomento, che bàvirtà di rinsfescare & mitigare ogni pontura, & refrenare ogni surore di humori acuti. Etiandio la medicina lassa alcuni humori che molte volte non possen doli menare, rimangono nelle vie de gl'intestini, et tale argomento lauatino gli compisce di menare suora.

Perche non si die mangiare dopò la operatione della medicina, nè riposarsi insino a tanto che non venga vn poco di sete.

I spete dopollo operatione della medicina è segno laudabile, & è segno di persetta purgatione, però che la medicina bene induce sete per la enacuatione, è segno che li bumori che si douenano cua-

l 2 cuare

cuare fono enacuati, & che la medicina ba difeccato con tale enacuatione la humidità sottite del Stomaco dallaquale viene quella sete. Quando adunque sopraalene fete dopò la purgatione, noi douemo restringerla se più superchiasse, & allhora debbiamo dare il lauatuo , ouer qualebe cofa che scacci la medicina del corpo,ma fe dopò la operatione non vien fete, fegno è che la purgatione non è compita, ma che li sono rimasti at iribumori, di che la medicina non ha potuto fare impressione nel Stomaco. Adunque non bisogna ancora restringere la fua operatione, ne anche scacciare la medicina fuora del corpo, ma taffarla operare infino che venga un poco di fete, & fe per operatione di quella medicina in tal purgatione non veniffe fete, fappi, che quella medicina non ha purgato a compimento; ma ha bisogno quel corpo di altre purgationi, insino a tanto che per tale purgatione venga fete.

Perche il corpo che ha il ventre inferiore, magro, & estenuato con difficoltà sostiene purgatione per le parti di sotto.

Vando la viviù dell'intestini, & delle parti cir constanti è sorte; si fa migliore enachation, che quando è debile, però che tira piugli

humori, & meglio gli fcaccia fuora, & agiuta la operatione della medicina janco resiste alla impressione veneno fa di quella. Essendo adunque il ventre carnofo & grasso, segno è che abonda di molto sangue & sprito, & centinente, che la virtu è serte in quello

IIT loco, & se il ventre è estenuato & magro, segno è di poco sangue, & debile uirtà. Et per tanto il Aledicol quando vuole purgare uno per le parti inferiori, doue prima toccare il ventre, & secondo la sua corrosità o snagrezza dene con discrettione operare.

Perche chi ha il collo longo, & sottile con les spalle eleuate, il petto firetto, per nissun modo si debbe purgare per le parti disopra, cioè con vomito.

Ai corpi sono molti disposti a tisici & alla rottura di qualche vena del polmone, o del petto. Onde per la forte agitatione della medicina vomitina nelle parti di sopra, si potria facilmente rompere qual che vena nel petto. Dellaqual rottura procede infirmitade tifica.

Perche bisognano purgatione nell'estate, meglio è a purgare per le parti disopra, cioè per vomito ne i corpi disposti, che per le parti inferiori,& nel inuerno il contrario.

N Ell'estate si fa colera assai, & humori sottili che di sua natura sono leggicri, & facilmente ascen deno alle parti superiori . Onde facilmente per quelle parti si purgano, ma nell'inuerno si generano molte superfluità flemmatici, lequali essendo grave di sua natura discendeno alle parti di fotto, imperò si purgano meglio per quelle ragioni.

Per-

Perche quando l'huomo vrina affai la notte và poco del corpo, & è il contrario chi và affai del corpo và poco per vrina.

I Ntre modi si purga generalmente il corpo nostro, cioè per sudore, per vrina, & per egestione. Purgando adunque assai per vno di quei modi si restringe la purgatione per l'altri. Onde purgando la natura assai per vrina, deriua & manda quello che baueua a purgare per l'altre parti alle vie dell'urina & similmente purgano assai per gli intessini, purga poco per l'altre parti, & similmente sugano assai l'buomo, si viene a pacisicare l'vrina, & l'egestione per questa medesima ragione.

Perche sudano più le parti superiori che le parti inferiori.

Pe cagioni si richiedono al sudore, vina è humidità, e l'altra è il caldo che sa euaporare quella humidità alle parti di suora. Perche adunque le parti superiori sono più humide & calde che le parti inferiori, imperò piu sudano. Onde nelle parti superiori è il capo, et il polmone che sono membri molto ripieni d'humidità, & etiandio è il core che è membro di molta calidità, ritrouandos adunque le cagioni produttiue del suo sudore superabondantemente, decente cosa è, che anco quelle parti debbiano molto sudare.

Per-

Perche le parti bagnate nell'acqua calda mens tre che fi bagnano non ponno fudare.

L'Acqua calda opila le vie per lequali l'humidità sudorale deue penetrare, onde durandole probibisce che tale humidità non uenga alle parti esteriori.

Perche il fudore del capo non èfetido, ma il fudore di fotto le braccie delle mammelle, & de' tefficoli, & della vulua, & il fudore che è dopò l'orecchie,& de' piedi è fetido.

L capo è molto poroso, & è segno di ciò la moltitudine di capelli, onde per quelle porosità respira.
l'humido superstuo, ilquale ascende a quello, si che
no si tien rinchuso nel capo, come si fa nell'altri mem
pri preditti, imperò che gli settori non procedono se
non della superstuità rinchiusa in un luoco doue è respiratione, per laqual cosa si vien a riscaldare, bollire, & putresare, si che è cagione di produrre sorte,
conciosia cosa adunque che l'altre parti del corpo nominate non siano cosi porose & aperte, come è il capo, ma sono rinchiuse, imperò le superstuità gli si
ritengono, & sono rinchiuse in modo, che non possono respirare, & questa è cagione del fettore di quelle
parti.

H 4 Per-

Perche non suda l'huomo cosi l'inuerno come l'estate, & doueria essere il contrario. Perche nei corpi abondano più superssuità l'inuerno che l'estate.

L'écagione è stata detta perche nel sudore si richiede non solo l'humidud superstua & il caldo, chè la faccia euaporare; ma si richiede che le porosità dell'acote siano aperte, per le quali debbe passare il sudore essentia dall'aere nell'inuerno, et aperte nell'estate, imperò non suda l'huomo nell'inuerno, benche moltahumidità abondi, come d'estate, doue sono poche superstuttà. Anche nell'inuerno l'humiduta sono congelate ne i corpi, si che con dissintia si ponno assortigliare, en enaporare alle parti di suora, come sono vell'esta te, che sono solite sacitmente euaporabili.

Perche coloro che fi essercitano sortemente se fi riposano vn poco, & dapoi ancora, più si essercitano, più sudano nel secondo essercitio, che nel primo, & se continuamente anche senza interuallo si hauessino faticati.

H Auendosi esseritato l'huomo alquanto tempo, la bumidud che è stata risoluta per l'essercitio precedente, di che seprauenendogli il secondo essercitio, quell'humidità congregata esce suora per sudore. Onde quanto

quanto l'humidua è più congregata nel corpo, tanto più si suda soprauenendo il caldo: ma se continuamen te l'huomo si essercita senza interuallo, non si congregal humidità, anzi si disecca per il caldo vigorato dal continuo essercitio, laqual humidità diseccata manca il sudore.

Perche più sudano que che sono assuefatti di fudare che quelli non assuefatti, & doueria essere il contrario, però che, quelli non assuefatti a sudare abodano più di superssuità, che gli assuefatti, i quali si purgano per sudore.

Elli assuefatti a sudare, le porosità del corpo sono aperte molto più che in gli non assuefatti, & per la ragione già detta di sopra quanto le porosità sono più aperte, tanto meglio esce l'humidità sudorale. Et per questa cagione gli corpi che sono di rara compositione più sudano, che gli corpi duri, & densi.

Perche gli huomini che stanno nel Sole più sudano vestiti che nudi, & doueria essere il con trario. Perche il Sole più scalda gli nudi che gli vestiti.

I Sole per sua forte calidità quando tocca il corpo nudo indurisse la pelle, & chiude le sue perosità, et anche disecca i vapore del corpo. Onde oltra il caldo che su cuaporare le humidità alle parti esteriori richiede a fare il sudore, vna cosa che conuerta ditti va-

por in acqua, come appare nelle cose che si labicano, ch'oltra il caldo che sa euaporare gli sumi suso, ha bisogno dell'aere che non si diseccano, ma consumandosi
si se conuerte in acqua. Adunque ne i corpi nudi il uapore che viene alle parti di suora si diseccasi perili
caldo del Sole si che non si può conertire insudore, ma
ne gli vestiti la copertura delle veste probibise chei l
Sol non chiuda le porosità, co anche non disecchi il uapore che si die connertire in sudore.

Perche l'huomo fuda più nella faccia, & anco più nella fronte.

A faccia ha molto le porosità aperte, perche è di rara compagnie, & è molto humida pereser appresso al capo, che è sontana d'humidità, laquale discende, & spargesi per la parte della faccia, poi soprauenendo il caldo, trouando le vie aperte, connerte quell'humidità in sudore. Conciossa adunque, che la fronte sia più vicina al capo, per tanto piu suda.

Perche quado l'huomo suda sel si asterge, & frega come vn panno, mettendosi poi a sudare, più suda che se non sel nettasse con ditto panno.

L sudore caldo quando viene alle parti di fuora, si rifredda; & diuenta come vna cosa vntosa, & viscosa, che ferra la porosità cutanee, onde non lascia l'altro

l'altro sudore victre. Et però comandano gli medici quando l'infermo suda si debba sciugare con panno de lino caldo, accioche le porosità coperte dal sudore precedente si aprino, & meglio suda.

Perche più si suda nelle parti superiori della

schena, che nelle parti anteriori

del petto.

Le petto è concavo & capace di affai supersluità, per laqual cosa gli si diffende l'humidità sudore, et poi si manda fuora o per sputo, o per vrina, & le parti della schena sono molto carnose, & humide, dallequali bisogna che la sua humidità venga fuora per sudore, perche non hanno concavità alcuna che sia capace di tal humidità, come ha il petto.

Perche l'huomo quando fuda, s'egli fi rifredda da acqua, o da vento gli viene naufea, & fastidio nel stomaco.

Vell'humiditd che era congregata, & che si mo ueua alle parti di suora per conuertirsi in sudo-re, non è potente gire alle parti di suora, per il freddo circonstante si ritorna alle parti dentro, & andando alla bocca del stomaco gli genera fastidio & abominatione.

Perche suda più l'huomo circa le parti del capo, & di piedi, che circa l'altri parti.

L capo, & gli pieds fono membri pieni d'offa, onde non banno loco concauo, es capace di tal bumidi tà,come hanno gli altri membri,imperò bifogna che quell'humidità efca fuora per fudore .

Perche l'huomo che s'affatica fuda più quando fi ripofa dopò la fatica, & doueria effere il cotrario, perche la fatica è cagione del fudore.

Vado l'huomo s'affatica impisce le vene di che si chiudeno le porosità cotanee, ma qui escendo si contrarie le uene, or rimangono le porosità piu aper te, per le quali meglio esce il sudore; vn'altra ragione è Stata detta di sopra, che per la fatica,e per il caldo si vigora, & fortifica, ilquale d sperge l'humidità del corpo in fumi sottili, quali vengono alle parti esteriori, ne si possono conuertire in sudore durando quel gran caldo dell'effercitio, ma soprauenendo il riposo, a rimette & minuisce quel caldo, imperò quelli fumi si conuerteno in acqua sudorale, che prima non poteuano per il gran caldo, onde appare, che'l troppo caldo, & il troppo poco caldo non fanno sudore, ma è me diocre, perche il troppo disporge l'humidità, & il troppo poco non è sufficiente a farle euaporare, & il medio cre vnisce & vapora, & queste due cose si richiedono al sudore.

Perche i Medici quando vogliono far fudare vno, prima difpongono il corpo con vn picciol caldo, e poi augumentando quel caldo, fanno fudare.

Il poco caldo apre le porosità del corpo, alqual sopraQVARTO.

125

pragiungendo il caldo forte ritrouando quelle porofità aperte paßa alle parti dentro, & asfolue le humidud; & fottiglia, & falle venire alle parti di fuora, & inquesto modo meglio si fa sudare.

Perche non fuda nella faccià gli huomini che fono molto rubicondi.

I troppo caldo disecca la bumidità sudorale, & di spergela come è stato detto, & la sa insensibilmente per le porosità cutanee penetrare, & gli buomini molto rubicondi abodano di molta calidità nella faccia, imperò non sudano nel volto, se non rare volte.

Perche gli huomini che si esfercitano di esfercitio timoroso, doue casca timore di morte, gli sudino gli piedi, & non la faccia, come nella battaglia, & ne gli altri esferciti si non timorosi più su la faccia, è non gli piedi.

El timore si ritira il caldo naturale dalle parì ti esteriori a quelle di dentro, e dalle parti superiori a quelle di sotto, onde nel timore rimangono le parti superiori & esteriori inferiori. Et le inseriori, e quelle di dentro calde, perche il caldo se unisce tutto circa le parti del petto, e circa i piedi, e in segno di ciò, che la faccia di colui che ha paura diuenta pallida, peroche è depauperato del calore naturale, e sangue, onde appare che la faccia di coloro che

guerreggiano di guerra mortale per questa ragione vi mane fredda, & pallida, & doue è frigidità, li nonpuò estere sudore, imperò non suda la faccia loro, mai piedi, alliquali è disceso il caldo come è stato detto, ma nelli esferciti non timorosi, non si parte il caldo dalle parti di sopra. Onde rimanendo la faccia calda, e non si rescaldando i piedi, suda la faccia calda, & non i prescaldando i piedi, suda la faccia calda, & non i piedi, per la ragione predetta.

Perche molte volte quando noi sudamo, o per forte caldo interiore, o esteriore, sentimo freddo, & sgrisore, ouer rigore.

Vando il sudore ha molto tempo abondato, es la natura vuole quel sudore rafrenare retira il caldo, es lo spirito dentro, di che le parti esteriori prinate di quello caldo sentono freddo, es rigore. Anche quando il sudore procede dal caldo esteriore le porosità cotance si aprino, es il caldo naturale và alle parti di suora, onde le parti interiori rimangono prinate di quel caldo, imperò senteno freddo, es sgrifore; quando adunque il sudore procede dal caldo dentro le parti di suora sentono freddo, es quando procede dal caldo esteriore, la parte dentro senteno tal rigore es freddo.

Perche gettando l'acqua calda, ouer fredda con fopra il corpò mudo fi fente freddo, krigore.

La cagione è stata detta, però che l'acqua fredda

reprime il caldo dalle parti esteriori, quelle parti este riori rimangono di dentro fredde, & l'acqua calda tiza il caldo dentro, & di fuora, onde le parti interiori si refreddano.

Perche nel principio de' parafifmi delle febri le più volte fenteno li infermi freddo & rigore, ouero horripilatione nelle parti esteriori,

A cagione di questo medesimo, è quella ch' è stata detta, però che nel principio del paracismo mouet humoreche sa la sebre alle parti di dentro, ilquale la natura intendendo oppugnare, manda il caldo e'l spirito alle parti interiori, imperò rimangono le esteriori fredde

Perche i sudori freddi nelle infirmità sono peg-

L sudore è enacuatione d'alcuna superfluità per le particutance. Adunque il sudore freddo significa che nel corpo nostro abonda di molte superfluità, & tante che'l caldo naturale non ba potuto vincere, nè riscaldare, imperò esce fredda, ma quando il sudor è caldo, segno è, che la superfluità è poca, ouer che'l caldo naturale ha vinto, o superchiato quella, o imperò l'ba riscaldata, di che esce calda per sudore. Et per tanto dicono gli Medici, che nelle febri acute il sudore freddo

freddo è mortale, perche significa che il caldo naturale è vinto, & mortificato della infirmità. Et essendo il morbo breue viene esso caldo naturale in quei pochi giorni a disoluersi per modo che non si può rileuare, ma nelle infirmità longhe il sudore freddo non è di necessità mortale. Però che la matura bauendo purassat spatio a digerire tal bumote potrà molto bene in tanto temporiscaldarlo; & vincerlo, & consequentemente enacuarlo. Aduque il sudore freddo significa morte, ouer longhezza di infirmità.

Perche fi fuda più quando fi dorme, che quando fi veglia, & doueria effere il contrario, però le parti di fuora rimangono fredde nel fonno: & le porofità del corpo fono più chiu fe che nella vigilia.

El sonno il caldo naturale si unisce, & fortisca alle parti di dentro, come è stato detto, & le bumidità che sono nelle parti interiori si risolueno, & si mandano alle parti di suora, & quando si veglia, il caldo è disperso, & non ha tanta possanza a dissoluere esa bumidità per sudore. Et benche te porosità cotanee nel vigulare siano molto aperte più che non sono nel dormire, nondimeno non sono però tanto chiuse, quando si dorme, che la bumidità sudorale non possa vicir suora, adunque più sa al sudore il caldo vnito che le porosità manco aperte.

Perche suda l'huomo quando muore.

TL sudore procede da due cagioni dal forte caldo che L dissolue le humidità, & questo è buon sudore, procede etiandio da caldo molto debile, & quafi estinto, come accade ne gli buomini che patiscono gran dolore, che rifolue la loro natura, & nelli huomini che fono presso alla morte. Perche quando il caldo è molto debile, & pacificate, tutte si vnisce al cuore, come alla sua fornace, & minera, per laquale vnione viene a dif soluere qualche humidità che sono alle parti di dentro, lequali escono fuori per sudore . Anco il caldo naturale che è appresso alla sua estintione, fa come la fiam ma della lucerna, quando è appresso alla fine che fais l'oltimo di fua possanza a discacciare il suo contrario. Et non possendo il caldo naturale in tale sforzo discac ciare la infirmità, discaccia quello che li è possibile, & questa è la cagione che tali buomini nella morte vrina no, ouer fudano .

Perche gli Medici, quando vogliono far fudare vno; gli danno dell'acqua cotta calda, ouer del vino a beuere, è fanlo coprire concedendoli il fonno.

A cosa riscalda le parti dentro, & apre le rie \_ che uanno alle parti di fuora, è gionatina a far su dare, vedendo adunque li medici, che vno comin-

## T30 LIBRO

cia a sudore, & che la humidità sudorale ha già piglis
to la via alle parti di fuora voglino aiutar la natura,
anche più a fare tale espulsione, questo fanno con l'acqua calda, ouer con il vino, che habbiano piu a metter in ebullione le humidità che sono detrò, & poi hauendo virtà de penetrare alle parti di fuora, apreno
quelle vio, & seco menano essa humidità sudorale, con
laquale è mescolata quella acqua ouer vino heunto.

Perche il fudore fatto in gran quantità la notte nel fonno, quado fi dorme fenza niuna altra cagione fignifica quel tale hauere troppo cenato la fera, ouer che è molto ripieno de cattiui humori, c'hano bifogno di euacuatione.

Vando l'buomo ha troppo mangiato dapoi soprauenendo il sonno, non possendo il caldo natu
rale digerire conuenientemente tato cibo, la piu parte
di silo si couerte in superstuità, lequali esso caldo dentro uinto le caccia suora per sudore. Et se il caldo sudo
re viene nel sonno no hauendo troppo cenato l'buomo
significa che gli sono de molte superstuità, lequali per
altro tepo si sono generate, & il caldo vinto nel sonno
risolue parte di quelle per sudore. Quando adunque il
sudore abonda nel sonno non si bauendo troppo cibato
ba bisogno di purgatione. Onde benche il caldo risolua
le parti sottili, niete di maco rimangono le parti grose
di essa superstunta che per sudore non si possono risoluere. Bisogna adunque per altri luoghi cuacuarle.

Per-

Perche alcuni huomini sono di natura stitica, alcuni sono subrici.

A superfluità che esce per li intestini, che è super-fluità della prima digestione, quando non è bendiscecata dalla humidità del cibo esce liquida, onde fa il ventre lubrico & molle, & quando è saparata dalla parte humida & deseccata, rimane feccia dura che è difficile ad vscire, onde fa il corpo stitico. Ma le cagioni che la faccia alcuna volta dura molto, vna è quando il flomaco non padisce bene rimane il cibo indigesto di che il fegato no tira a se,nè sciuga detto cibo indigesto, perche no è conueniente a lui, onde cosi liqui do & putrefatto esce fuora per gl'intestini.La seconda cagione pud effer che'l Stomaco, ouero le intestina banno debile virtù retentiua, onde non possono ritenere il tempo necessario, che tal cibo si cuoca,ouer che il fegato tira a se la parte liquida. Adunque il retenirsi poco il cibo nel stomaco, ouer nell'intestini per debilità della fua virtù retentiuae cagione di fare la digestione liquida. Onde è da notare, che la humidità superchia è cagione di debilità e la virtù retentiua di membri , ma fortifica la virtù espulsiua, & è il contrario nella ficcità . Perche il secco fortifica la retentina, & debilità la espulsina, chi ha adunque il stomaco & gl'intestini molto humidi , ha il ventre lubrico per debilità de virtù retentiua, & fortitudine & virtu espulsina. La terza cagione può esfere esco-

escoriatione del Stomaco, ouer dell'intestini fatta da qualche cibo o humore acuto, di che andando il cibo a quei luoghi scorticati & viceratimorde, & punge quelle parti. Onde sentendo la natura tale lesioni scaccia tal cibo da quei luoghi inanzi, che lfe digerifca & che'l fegato tiri a fe la parte liquida, onde efce la egestione molle. La quarta cagione è debilità, ouero frigidità del figato, per laqual non può tirare ne fugare le parti liquide del cibo digesto nel stomaco dall'intestini. Onde è da sapere, che'l cibo essendo digesto nel stomaco,lanatura il getta più per l'intestini, ai quali glie il fegato, e per alcune vene piccolesche vengono dall'intestini ad esso fegato, sciuga & tira a se la parte bumo rofa, & liquida, & viene a poco a poco distendendo a defeccarfi & finalmente efce fora feccia terreftre, & seccazadunque chi ha il fegato freddo, oner debile, ba il ventre lubrico per questa ragione. La quinta & oltima cagione può effere, che le vene dette misuraiche che sono tra il fegato & l'intestini, fuseno oppilate, per laquale opilatione nou può penetrare la humidità di esso digesto al fegato. Et per lo contrario delle preditte cinque cagioni proviene il corpo Stitico. Onde chi hail flomaco & gli intestini forti in digerire, & zutenere il cibo debito tempo senza macula, & ha il fe gato caldo, of forte in difectare ditto cibo, of chele nene tramesse non fiano oppilate, costui ba il corpo mol to stitico, cosi come colui che ha le cagioni contrarie, ha il corpo molto liquido, & chi bauesse alcune cagioni che fesseno il corpo fitico, & alcune che'l fesseno liqui

QVARTO.

133

do, bisogna compensare l'una con l'altra, & fare che la più forte vinca.

Perche coloro che fono stitici nel tempo della giouenth, fono lubrici del corpo nel-

M Vtandofi le cagioni al contrario, bisogna anco mutarsi l'effetto similmente al contrario. Cociosia adunque che esendo il vento Stitico in gionentù; per qualcuna delle cagioni predette, si mutano le ditte cagioni nella vecchiezza, come seper troppa cabidità di fegato, o per troppa virtà attratma d'esto, ouer per troppa virtù retentiua del flomaco; & de gli intestini, fosse l'huomo stitico; quando è giouene, lui peruenendo poi a vecchiez za rimettesi il caldo del fe-Lato, la virtà attrattina, et retentina di membri fi man ca.Onde fi genera nel corpo lubricità. Similmente fe nel tempo della giouentù foße il corpo lubrico per grā fortezza della virtà espulsina debilità della virtà retentina. Però che'l stomaco & gli intestini fosseno trop po humidi sopranendo la vecchiezza si debilità la vir tù espulsiua continuamente diseccandosi il corpo viene la viriù retentiua a fortificarfi, & l'espulsiua a debilitarfi, perche adunque per lo discorso dell'età si muta lanatura & lavirin di membri le piu volte al contrario, imperò si muta il corpo per la maggior parte, auenga che non sempre nella vecchiezza alla giomentsi.

3, Pcr

134 LIBRO

Perche i cibi che sono de veloce nutrimento ve locemente s'egeriscono le sue superfluità.

Vando il cibo è di piu veloce nutrimento tanto più tosto la natura separa il buono dal superfluo, et esso si perfluo consequentemente tanto più tosto si scacia suora, & cosi per il contrario essendo il cibo di tale nutrimeto tardo si fa sequestratione del buono dal supersuo. Onde il cibo essere di veloce nutrimento non è altro, che essere tosto digerito, & che la natura tosto sequestri il buono dal cattino, & che del buono nutrifica il corpo, & il cattino scacci suora, & per il contrario è da intendere per il cibo di tardo nutrimento.

Perche ne' fluffi di fangue dalle parti difotto quando poi fi riffaura il corpo dinenta lubrico.

Vanto la virtù del corpo è più debilitata, tato
più humidita superstua si genera nel corpo. Di
che procede debilità di virtò retetina, & anche maggior quantità astava per superstuita che in buono nutrimento. Onde sa per quelle il corpo mollo. Anche per
la grande euacuatione del sangue la virtù attrattiua
del segato molto si debilita, che non può sciugare le sec
cie, lequali puoi discendono liquide.

Perche alle volte le feccie intessinali sono negre, come sangue negro, di morene ouer sangue negro che sia stato all'aere assai tempo.

L A natura ha fatto il corpo húmano con quanta diligentia & sollicitudine susse a lei possibile imperò gli ha dato tutte le vie e modi che questo organo

corporeo si purghi & enacui da ogni superfluità , & immunditie. Onde è da sapere che due sono le vie & condotti ch'a dato la natura all'huomo per lequali si babbia ad enacuare tutte le superfluità del corpo. Alcuni sono condotti che generalmente euacuano da tutto il corpo, & sono cinque deputati acciò, vno è gli te-Stini . L'altro è le vie della vrina . Il terzo è le porosità cutanee. Et questi tre sono gli principali, gli ha dato la natura, il quarto, che alle volte è necessario auenga che non continuamente, & questo è alcune ve ne che sono terminate allorificio de gl'intestino disotto doue molte volte per via di morene la natura euacua il corpo gettando sangue negro per quelle parti. Il quinto è solo nelle donne nel tempo che sono disposte a fare figliuoli, & questo si è per la natura ogni mese cuacuandosi per sangue menstruo. Questi adunque sono gli cinque codotti che ha fatto la natura per purgare generalmente tutto il corpo. Dapoi ne ha dato alcuni altri che rifguardano a purgare certi membri principali, ouer come principali come alla testa gliba dato le vie del nafo, & le vie dell'orecchie, & alquan to quelle de gli occhi, & il palato accioche il celobra che è membro doue si genera più superfluità che altro membro del corpo nostro possa bene dette superfluità enacuare per più luoghi. Anco ha dato la bocca ad euacuare alcune humidità del Stomaco mediante il gargozzo , ilquale chiamano gli Medicimeri, & etiam euacua dal polmone, & parte espelle alcuna bumidità superflua ini congregate, & questo fa per la.

canna del polmone & con tossire. Al cuore ha dato gli luoghi fongiofi che fono fotto alle lefioni, doue pur gano molte fumosità & bumidità da esso cuore, anche si purga il cuore per anhelito, cioè per la canna del poi mone, tirando l'aere freddo & scaeciando l'aere caldo, & molte altre fumosità. Al fegato gli ha dato il si anco dritto & la lesina dritta, doue si habbia a purgare quando bisognaße, dall'altro canto fi può purgare il fegato & per intestini, quanto alla sua parte gibofa, & vrina quanto alla sua parte concaua. Ha dato etiandio alli testicoli le vie della verga per lequali enacua la superfluità spermatica, laquale auuenga che sia superfluità quanto alla conseruatione dello diuiduo, nien tedimeno non è superfluità quanto alla conscruatione della specie; in tutti adunque questi modi purga la natura di questi nostri corpi . Diciamo adunque, che la feccia intestinale alle volte è negra come uno sangue negro, perche si rompe qualche apostematione nell'interiori, cioè nel fegato doue era questa materia aggregata, & innanzi che venga marcia si apre, ouer venendo amarcia generasi una marcia negra, che poi esce in tali celori. Anco può prouenire che l'oppilationi del fegato si apreno il sangue negro congelato, che faceua tale oppilatione, esce fuora per disotto. Anche bauendo fatto la natura la milza per euacuare il sanque da bumuri malinconici, & molte volte auuienc che la viriù della milza è debile a remondificare il sangue da tali humori. Da che si moltiplica tale humore malenconico, la natura aggrenata da effo, fe se vel te il manda per le parti disotto, anco per sorte incendio, & coloro si insiammano gli humori, & il sangue nel segato, & nelle vene; onde per tale adustione si converte a sustantia großa, negra, & fettente, laquale aggravando la nàtura, esa la manda suora per gli intestini. V'n' altra cagione può essere per troppa frigidità che congela il sangue, & mortisca il caldo naturale, delche gli humori prinati dispongono, & caldo duentano negri & ossulte, onde sono scacciati dalla natura insieme con l'altre.

Perche alcune vrine sono grosse, & alcune sono sottile.

Vattro sono le cagioni di ciò : Prima che le vie sono oppilate, per lequali non può passare se non bumori distillati & fottili dequali la vrina è colamento . Onde essendo gli humori groffi, bisogna la vrina distillarsi grossa, & essendo sottile, bisogna che esca sottile. La seconda cagione è debilità di virti espulsiua, che non può scacciare se non il sottile, & rimane il großo. La terza cagione è debilità di digestione, che non potendo ben padire il cibo nel stomaco, ouer nel fegato, rimangono gli bumori indigefti, & corrotti da i quali deriua, & si cola vrina indigesta, & sotti le. La quarta cagione è la complessione del fegato a ge nerare humori malinconici, & acquosi, come è la com plessione malenconica, ouer colerica, & per le cagioni opposite si genera vrina grossa. PerPerche la vrina alle volte è turbida, alle volte è chiara.

De sono principalmente le cagioni. Prima è debilità di virtù sequestrativa del segato, di membri vrinali, onde non può dividere il sottile dal grosso, nè il grosso al sottile, imperò esce la vrina con le parte grosse. La seconda cagione è vebemente ebullitione dell'bumori per laqual seguita una turbulentia et permistione delle parti grosse dell'vrina con le sottile, & imperò per moltitudine de assa i bumori & debilità di virtù di membri vrinali che non può digerire nè debitamente sequestrare le parti dell'urina over per mol titudine di gran caldo sebrile che sacendo bollire sortemente gli bumori del corpo inturbida quelli diche l'vrina per questa cagione esce turbida.

Perche l'vrina turbida nelle febri acute fignifica dolor di testa o nel preterito, o nel prefente, o nel aduenire.

A cagione è già detta, però nelle febri acute, & molte calde si fa molta ebullitione di bumori, per laquale ascendeno molti fumi alla testa, che generano dolori in essa, onde tali fumi ouer sono ascesi, e si banno già fatto il dolore, ouer tuttania ascendeno, si attualmente fanno il dolore per l'auenire.

Perche ne gli huomini pestilentiali appareno le vrine turbide.

La cagione è anco già detta, perche nelli pestilentiali,

## QVARTO.

139 tiali, e gran furore di caldo menenofo che in turbati tut ti gli humori e dall'altro canto la wirth uitale, & dige flina ouer paturale e fatta molto debile in effi per laqual non può dividere il groffo dal fottile, et per queste cagioni appareno le vrine turbide molte volte ne gli buomini che fono propinqui alla morte, ettandio in. quelli che hanno grandissimo caldo febrile ne gli interiori, dalqual procede debilità della virti naturale .

Perche l'vrina alle volte esce chiara, & poi diuenta turbida, & alle volte esce turbida, & poi diuenta chiara, & alle volte esce chiara, &rimanechiara, & alle volte esce torbida, & rimane torbida....

L caldo naturale del fegato è quello, che dà la ve-ra forma alla vrina, & quella cuoce, & che gli da la sustantia, secondo adunque la diversità del calore impresso nella vrina dal fegato, & fecondo la decostione fatta in effa fi dinerfifica la vrina in fua fustantia , quanto al suo effere , & quento arifernarla dapoi, se la vrina adunque esce fuora innanzi che'lcaldo naturale habbi cominciato ad operare in essa, esce allbora turbida, & rimane turbida. Però che I caldo naturale è quello che charifica l'orina sequestrando le parti grosse dalle parti sottili, ouer debitamente permescolandole, non gli effendo adunque impresso al cuni fegno del caldo naturale in la vrina , non bain le alcuna regola che mandi le parti a suoi luochi insitiua debi-

140 debitamente quelle insieme, onde bisogna che cosi co me esse turbida similmente si rimanga. Ma se il caldo naturale ch'incominciano già adoperare nella vrina, co halla gid chiarificata dentro, pur non gli ba impresso fortemente il suo vestigio in quella, per modo che non può longo tempo durare, anzi come subito è vrinata subite enapora fuera, in questo caso la vrina efce chiara, & diventa turbida. Et fe il caldo ha gid perfettamente operato nella vrina si che gli habbia fatto forte impreffione, che non parta facilmente, all'hora l'vrina efce, & rimane chiara, perche il caldo naturale fi come è cagione di chiarificare l'orina, cofi è cagion di confernatta . Ma nota, che la vrina può vicire chiara, & rimanere chiara, etiandio per altra cagione, cioè per forte opilatione, per laqual folo le parti fottili fenza le groffe, & turbulente. Onde efce chiara, & fottile. Et fe il caldo naturale, quegna che anche non habbia compiuta la sua operatione nella vrina, cioè a chiarificarla, nientedimeno gli ha fatto tale impressione del suo restigio, che rimane fermo in quella, onde dapoi che è vimata quel caldo im presso l'ha chiarificata .

Perche alcuna vrina ha la nube, ouero ipostesia, & alcunanon l'ha.

A ipostesia, che appare nella vrina ouer nube, ora superfluità groffa, che auanza dalla digeflione di membri, laqual discaccia da se essi membri, E remandala alle vie della vrina, & così viene insie me con essa divina; adunque p tre cagioni la vrina non ha ipostasi, vna è che li membri sono si debilitati, che non ponno scacciar da setal supersuità, & questo le piu parti è segno mortales! altra cagione è opplatione delle vene, per lequali ha à passare tal supersuità. La terza cagione è gran possa supersuità virià di membri, per laquale generano poca supersuità, & quella poca superfluità che rimane dalla digestione, la risolueno per le parti cotance, & in bruttura.

Perche alcuna vrina è bianca, alcuna rossa, o negra, o d'altro colore.

Per doi modi si colora la vrina, ouer per cagione del fegato, ouer permicion di qualche humore che abonda nel corpo, onde essendo il fegato caldo si ge nera vrina piu rossa, oner tinta, e essendo freddo, si ge nera vrina acquosa con poca tintura, e sendo colorasi la vrina d'un colore mediocre. Dall'altro canto se abonda colera nel corpo humano generasi la vrina in colore di zasaranno, e si abonda sangue coloroso di colore rosso; e se fredanconia, la vrina apre di colore sosco, e si succiono adunque la moltitudine de glitumori che escono con la vrina, essa piglia il suo colore. Et ancho secondo al complessione di esso fegato, come è stato ditto.

## 142 ' L. I B R. O

Perchenc i frenetici la più parte appareno le vrine bianche; & aquose; & dicono li Medici che quando appare la vrina bianca senza colore nelle febri ardenti, & nelle acute significa frenesia.

A cagione può esfere manifesta per quello che già è sopra detto, imperò che frenesia è apostemmatione calda della testa, deue manda la natura gran moltitudine di sanque spirito e calore, come a membro principale per souvenire al suo nocumento, onde parte il caldo naturale dal fegato, & dalle vie delle vrine, & vaffene al loco dolorofo del sapo, & per tanto mancando il caldo naturale alle parti vrinali non si può tingere essa vrina di colore alcuno, ma rimane prinata di caldo, & ogni firito, & per questa cagione quando li medici vedendo le vrine bianche fenza colo re nelle febri ardentissime, done doneriano esfere molto colorate, giudicano, che tutta la materia della infirmità insteme con il caldo naturale di membri nutritini hanno abandonato quello da che potena procedere la tintura della vrina, o sono ascesi alle parti superio ri, come è sua natura, quando non sono regolati dalla virtù del corpo.

Perche il freddo dell'aere guasta ouer intorbida la vrina..

I L caldo impresso nella urina dalle parti nutritiue de quello che tiene la vrina chiarificata, & le parti grosse debitamente commiste con le sottili, ilquale mancando manca esa urina de chiarezza, perche uno contrario di sua natura corrompe l'altro, imperò il freddo dell'aere corrompendo il caldo impresso nella urina si viene a inturbidare essa urina, es desunire le parti grosse dalle sottili, lequali conseruaua quel caldo corrotto dal freddo,

Perche'l digiuno, ouer fame, ouer effercitio, o vigilia ouer passion di animo il coito & il beuere dell'acqua varia la vrina di suo colore.

A diversità del colore della vrina a due cagioni si reduce, come è stato detto, cioè al caldo naturale di quelle parti & all'humore che secco se mescola la fame adunque, over il digiuno inframmando & accendendo il caldo naturale tinge la vrina di colore ros so, e similmente sa lo esercitio supersino & la vigilia, & il coito, & alcune passioni d'animo, che riscaldano inframmano il corpo, come è ira, ma il beuere dell'acqua sa la vrina bianca, però che penetra senza pa dirsi alle vie della vrina, et seco mescolandos esce suo ra, similmente sa la medicina che move di molti humori, i quali manda, poi lava insieme con la vrina, on de tingono quella, secondo il suo proprio colore,

Perche alcuna vrina è fetida, & alcuna no.

Procedendo la vrina da humori corotti, & fetidi biso144 LIBRO

bisogna che sia setida, & se procede da huomini benigni ouer che non siano putridi, haurà la vrina l'odore, che non serà setido, imperò li medici antichi, giudicauano sopra gli humori del corpo, secondo la diuersità dell'odore di essa vrina, auenga che questo nonsia in vso.

Perche fi vrina alle volte arenule & pietre piccoline, & donde procede questo.

Earenule si generano nelle rene, ouer vesica per molta resolutione, & desiccatione fatta dal caldo di quelle parti per materia flemmatica ritenuta in quelli luochi, per questa medesima cagione procede la pietra nelle rene, ouer vesica generata, una è moltitudine di flemma, che procede da frigidità del stomaco. La seconda è strittura delle vie vrinali. La terza è gran calidità di esse parti, alche essendo molta quatità di flemma nel ftomaco, & passando al fegato, on non possendosi digerire, per sua moltitudine passa alle vie delle reni, & della vesica, lequali vie effendo Strette, & non bauedo libero esteto, rimane quella fleg ma in quei luoghi, & il caldo forte di quei luoghi disee candolo riducelo in cenere simile al sabione, & poi soprauenendo dell'altra flegma inuifchia, & conglutiua molte arenule insieme, & in questo modo diseccandesi dal caldo forte che ini si fa vna pietra, imperò la pietra che si vrina non è altro che vna vnione di molte

molte arenule insteme indurate, & congionte per il caldo grande di quelle parti, che ha adunque le vie vrinali calde con oppilatione, ouero strettura di quella, & frigidità di stomaco; è molto capace, & disposto a tal instrmità, cioè di male di pietra.

Perche nei vecchi la pietra si genera più tosto nelle rene, che nella vesica, & ne i putti più tosto nella vesica, che nelle reni.

E i putti, ouer giouinetti la virtù è forte ad espe lere, & scacciare la superstuità delle reni alla vestca, imperò ne i putti ouer gioueni non rimangono quelle superstuità nelle reni de che si genera la pietra, ma sono scacciate alla vestca, & siconuerte in essa, ma ne i vecchi la virtù è debile, & non può scacciare esse superstuità alla vestca, imperò remangono nelle reni, & generasi, la prima in esse, & imperò a perseruars, dalla pietra sesso sono vare purgatione.

Perche quando l'huomo ha compito di vrinare, li viene alle volte vn poco di freddo, ouer rigore.

L'Aere subito intra ne i luoghi doue era ouer passaua la vrina, acciò che non si dia luoco vacuo, il quale la natura non patisce, & entrando acre sopraquei luoghi sensibili nelle parti dentro viene ad indurre un certo freddo, et una puntione, laquele cerca quelli membri da fe scacciare. Onde procede simore.

Perehe di coloro che viano molto coito gli occhi & le lanche patilcono più derrimento, che alcuno altro membro.

E anche molto fi modeno dilatandofi & coffringendofi, di che li Herni fuoi riceuono detrimento, anche tal monimento di quelle parti rifcaldadole è cagione di liquefare, e disoluer la sua humidità nutrimé tale, imperò patifcono lefione afsal, ma gli occhi patiscono nel coito nutrimeto, perche adunano molta bumidità della tefta Come le parti ebe fono circa le tanche, che cogliono molta bumidità, & por comprimendofi la mandano fuora per ferma. Onde ne gli occhi enelle parti fpermatice fono due operationi . Vna e a cogregare molta humidita, l'altra è cacciarla per fer ma, nel atto del colto, e in queste due operationi molto fi riscaldano li detti membri, & suo bumido nutrimentale s'affottiglia & risolue, & etia molto di quel lo pasa in fperma . Mate vene piu che atte o membro fenteno laffitudine nel coito, e incorreno diverfe infirmità . Prima perche fono phi vicine al loco del coito . Secondo perche passando il fperma per le rene mena con effo molto dell' bumido fastantiale di effe veni. Per l'aqual cofa molto si debiliscano nel cotto. Girocchi adunque & le reni più pat ficono in tale atto, che altro membri, ma le rentranobe piu. PerPerche li Eunuchi che non Vlano il coito, riceuono renole nel vedere, come quelli che li viano troppo.

A caglone in tutti dui esche le parti superiori, es conseguentemente gli occhi si diseccino. Nel trop po cotto questo è manifesto, come è stato detto, es ne gli eumachi anche è wero. Perche gli eumachi fono com posti di molta bumidital terrestri, però che patiscono male. Et tale bunidital terrestri, però che patiscono male. Et tale bunidital terrestrie per sua granita et debilital della ulrità retentina, che è in loro, discendeno al le parti inseriori, come sono gli occhi rimangono diseccati onde tali buomini per quessi acazione banno le gambe molto enstate. Esedo adun que gli occhi privati di bumidita, vengono a mancare gli spiriti visiui, che sono sono anche in esta bumidita de gli occhi, di che bisogna che i vedere patisca.

Perche tra gli animali più fi risolue & debilisca l'huomo per il coito.

Hinomo nel coito gettà più sperma per rispetto
della quantità del suo corpo, che gli altri animali, imperò molto si risolue & debilisce, perche lo sperma è vuò humido molto grosso, & acreo, & spirituoso, & disposto a diuentare della sustantia del corpo.
Onde resoluto tale bumido, si dissolue il corpo manisestamente, come privato del proprio alimento.

2 Per-

Perche gli huomini non postono fare il coito nell'acqua, come il pesce & gli

Vello che se liquefa dal suoco non si può piu li quefare ne disoluere nell'acqua come appare nel piombo, & nella cera, che per il fuoco si liquefanno, o per l'acqua si congelano. Liquefacendosi adunque di ferma per il caldo, non si può liquefare nell'ac qua, anzi più tosto si congela. Et esfendo li meati spermatici del huomo stretti bisogna che esso sperma, si liquefaccia, se per quelli de passare, imperò ba bisogno l'huomo di molta frigatione & mouimento che rifcaldiquelle parti, accioche l'humidità fpermatica fi liquefaccia, & assortiglisi, & assortigliata passi per li suoi meati fretti, ma i pesci banno li meati aperti & larghi, & la materia è apparecchiata ad vscire . Onde non banno bisogno tanto de liquefattione dell'humido spermatico come ha l'huomo di che etiandio hav no bisogno di poca fricatione, ma solo gli basta un poco di toccare. Similmente li elefanti banno li testicoli sopra la schena, & per questo molto tosto mandano fuora il sperma per la sua gran calidità, imperò che ogni animale che ha li testicoli sopra la schena è di molto, calda natura. Non può adunque la frigidità del l'acqua impacciare la calidità spermatica di quelli, come nell'huomo che è animale manco caldo.

Perche ha fatto la natura alli Elefanti li teffis coli fopra la schena, & similmente l'erche grationiff illegna, cellà i feadore.

A natura follicita in tutte quante le cose, ba fatto questangli elefanti de negricos, acció che tale animale prefiffmamente compfeail coito, come dinatura di animali che banno li testicoli sopra la Schema, che per sua calidità molto rosto mandano fuon ralo ferma Es quello ba fatte la natura negli elelanguached malches non felle troppe addolfo alla femina, et per la sua grandezza la offendesse. Et lizicci non si posson ben toccare insieme per le spine . Bisogno fu adunque che tollo fuffino apparecchiati a mandara fuora lo fremme al corto, de più spemment of a rout

di ogni tempo'. Perche gli elefanti quando vogliono vlare il coito intranonell'acqua. 2.0011

orthe confirmede privious le concup e nomis. L Keftal perche hanafostentatidall acquances cioche per sua grandezza ex ponderofità non offendino la femina. La positica electrica

Perche manco è peggio si fa il coito dall'huomo nell'acqua calda, che nella fredda.

Ospirito, & l'humido spermatico si die venire nel 1 costo, & per la calidità dell'acqua si dissolue, & diffehia io i BARVO diffemina, di che non si può ben compire l'atto diessa voltori i andici si illa crucan si cue di adelle. A

## Perche gratianda la rogna, cessa il seadore.

I su uentostitivinchiusasch era elegione descadore, gratiando si uiene ad esatiane de enaporare per lepordsta dutanes, che si uengono ad aprire, per astera sione di una certa dribitura e de tennà enime esse por rosta dina e erita dribitura e de tennà enime esse por rosta dina e gratiandos protecos quella driutura es se apreno, es si dia data quelle, at este la consolica este fuora.

Perchel'huomo fopra eutel gh'altri animali più fi moue al coito, & più spello, &

di ogni tempo. Revolucio de del de la composicio della co

I 'Huomo bamiglior toccare, co e di maggior fentimento quanto al toccare, che nessuno altro animille, per esse più sua matura temperatu, co megliore co confeguentemente più sente le ditertationi, che ogn'altro animale. Sentendo adunque maggior dilettatione nel coito che ogn'altro animale, imperò piu si moue a quello. Anco l'buomo è motto caldor co bumido in rispetto della sua qualità, e que si e sono cagioni del coito, come à stato detto. Perche fi vergogna l'huomo di confessare il defiderio del cotto, & non si vergogna di aosifessare il desiderio di mangiare, & beuere, & di fimil cole

Temangiare, & il beuere sono cose necessarie alles onta, & l'atto del costo non è necessario d'Anche la vergogna consiste nella ragione dell'intelletto; & perche il costo & la sua concupsicentia sono monimen ti disordinati, & sopra tutte le altre passioni offiscano il tume dell'anima rationale. Imperò consessario volere viare il coito, non è altro che consessario fine dell'anima rationale. Imperò consessario fine dell'anima rationale. Imperò consessario solori solo en la consessario dell'anima rationale. Imperò consessario solo en la consessario dell'anima rationale. Imperò consessario dell'anima rationale dell'anima rationale dell'anima rationale dell'anima rationale dell'anima de

Perche il coito refredda il corpo quando è fuperfluo, & più il ventre, chè de l'altre parti.

El coito superstuo si caccia suorata humidi a subre suttantifica de membri, che e sondamento del culore naturale, ilqual humido eudeuato anichila il ditto caldo di essi membri. Anche il coito in principio molto riscalda per il sorte monimento, er agitatione che su il corpo in quell'atto. Onde disecca molto la humidità del corpo, come e di natura del troppo caldo a diseccate. Diseccato adunque l'humido del corpo per il gran caldo, che sa il coito, viene a mancare il caldo na

turale, delquale quelle humido rifoluto era pabuld, or nutrimento, imperò dicono gli Medici, che l'eoito in primarifoada il corpo, or poi lo rifedda ma anche piu sinfredda il corpo, or le parti circonstanti, perche gli è una adipe ouer pinguedine, che è dinatura calda, or humida. Laqual per la gran calidità di esfo coito, esper il forte mouimento di quelle parti liquesta, or dissolue. Onde rimane il ventre freddo, or secco. Anche dall'altro canto per questa medesima ragione il coito dissolue molto del humido nutrimentale del fegato, or del sono confeguentemente molto nuoce a quei membri che sono circonstanti ad esso ventre.

Perche il coito noce fortemente a chi hauesse fame, & etiandio a chi allhora hauesse mangiato.

I Leoito disecca come e flato detto. Ritrouado adun que il corpo euacuato, & famelico ancora desecaria, deche seguitaria grande estenuacione & deblità del corpo. Et similmente quando il cibo è nella stomaco si corrompe la digestione per il caldo, & il spirito de esto stomaco alle parti di suora, & la digestione non se compsice se non quando il caldo è unito alle parti del stomaco. Il coito adunque si deue vare com peuta la digestione del somaco, et del sigato e la mitadella digestione di membri, cio se sette bore dopò il mangiare secondo la piu parte.

Perche il coito nuocealli febricitanti, & le-

Pelli febricitanți li humori sono molto disposti a putrefarst, liquali per lo moumento del coito facilmente cadeno in putrefattione de che se augumenta la la febre. Noce anche a leprosi, & scabiosi, perchett coito moue & escita quelli humori alle parti dr siora, iquali sono putridi in tali corpi, onde se augumenta la scabia, & la lebra.

Perche il coito nuoce alle podagre, & a tutte le altre infirmità delle gionture, & di nerui.

L coito molto noce alla testa, perche principalmente et secondo la piuparte si decide dal cerebro, de che molto si debilice, & perche gli nerui nascano dalla testa en dalla nuca, che ha origine della parte, posseriore del capo, imperò si ossende e debilice molzo nel coito essi nerui, per laqual debilitatione si genera molte superstuita in quelli, dallequali procede l'augumento della podagra. Anche nel collo si conquossa molto gli nerui, per laquale conquassatione si sono molto di bumido sustantisco suo. Illegito adunque, molto nuoce alli nerui, imperò nuoce a tutte le insirmi tà generate in essi. Perche a lufurioni cadeno reapell & le palpebre, & diuentano toffo calur, & fimilmente cadeno i capelli, & la conualefcentia di vn che sia stato amalato, & cosi ne i tisici & epatici ouer consumati.

Na medesima cagione è in tutti questi nominati, laquale è desecato de natrimento; dasquale prouengent i sumi deche si genera icapelli, perche adunque il coito infredda le parti disopra, lequati poi rimangono de pauperate di sangue, & dispirito, impe rò non possono digerire il suo nutrimento, isquale vima ne indigesto; & del sumo che diseende da lai non è suf ficiente materia a generare ne pelivie capelli. El simil mente ne conualescenti della virtù è molto debilisce per lo mate pustato non si può sare bona digestione al nutrimento del corpo, di che manca il sumo generari no di capelli. Etcosi ne tisoi di epatici, ouero consuntati proviene muncamento de capelli per debilità di natura, en conseguentemente per difetto di nutri i mento.

Perche gli malenconici adulti fono luffurioli, & molto defiderano al coito & non i malenconici naturali.

L I malenconici adusti sono pient di molta ventosità per esser il suo humido molto infiammato dal eccel-

escellente caldo, che è in loro, diche fe genera moltani ventofità rifoluta da quel humido, per il forte caldo; & doue e ventofità, li e molta incitatione di libidine, & fessaefulfione di fermas onde la dentosità deser ne a due cofe nel coito, ona e che fa drizz are il mema bro . D'altra che ainta a cattiare fora il perma, & a farlo più tofto vicire, ma li melencomei naturali che fono molto freddi, & fecchi, non hanno questo, perche lo troppo caldo, risolue molta ventosità ne' corpi suoi anze fuacomplessione contrava al cotto, alquateria chiede caldo, & bunnido; come estato dette. mancraro capt คือ moite in che.

Perche folo l'huomo tra gli altri animali nondouchta barbuto fe non quando comincia ad viare il colto, ouero in quella età jquando 

Putit a principio del suo nascere sono motto bus midi, of dura tale humidita superfluainfino che vfane Il coito, che por dinevand più di fecca copleffione per il coito che euacua quella humidità superfina, onde quella humidità suffocaua il caldo naturate, oppilaua prima le peròfita dell'acute, & floritaffaua paffare il fumo che ha d generare il pelo alle particutanee, & anche quel caldo foffocato non poreua eleuare molto fumosma poi quando quelle bumidite si cominciano ad enacuare per il coito, il caldo piu si vigora, & può generare più fumo, & disoppilare quei meati, che erano oppilati da quello, imperò che più tosto cominciada

Tare il coito piu to Bodiuenta barbuto, & chi piu tar do piu tardo. Et per questa medesima ragione le semine non sono barbute se non rarisme, cind per moltaso humidità, & frigidità che regna in loro; che non lassa passare li peli, & las suamateria alle parti cutanee, & se pur alcuna semina è barbuta, signissea chee di nannura molto calda, & secca, banendo rispetto alla natura delle semine

Perche alcuni huomini che prima erano fenza capelli, ouerone haucano pochi per il coito poi fi ingenerano capelli molti in effi.

A cagione à stata già detta, imperò che tali buo-La mini evano molto humidi, és per la grande humidità si probibisce la generatione de capelli, laquale poi deseccandos per il coito, és vigorato il caldo naturale vapora fisso alla testa il sumo, ilquale prie ma non enaporana, il coito adunque alcuni sa calus, és alcuni sa capelluti secondo la diuersità delle complessoni:

Perche gli huomini pelofi fono molto luffuriofi, & quanto fono piu pelofi, fono piu luffuriofi,& fimilmente gli vecelli quanto hanno
piu penne ; tanto piu fono inclunati al coito.

A Lla generatione de peli si richiede calidità convna certa bumidità non superstua, che sia digesta.

157

fla, laquale supershi il caldo naturale, & similmente al coito si richiede humidità digesta, & calidità, che Superchia, & digerisca quella perche la superfluita della terza digestione, laquale poi diuenta sperma, di Sua natura è fredda, & congelata, imperò se dal caldo naturale prima non si riscalda, & diuenta liquida, non può correre alli luochi spermatici. Richiede adunque, che'l caldo superchia l'humido, accioche scaldandolo faccia correre alli luochi done si connerta in ferma. Quando adunque gli huomini sono piu pelosi, & li vecelli banno piu penne, tanto significa maggior vigoria del caldo naturale sopra la humidità del corpo, onde per la ditta cagione sono piu lussuriosi. Et per questa medesima ragione la femina non si corrompe cosi spesso nel coito, come fa l'huomo, perche in esa sono molte humidità, lequali il caldo naturale non può ben superchiare, ne digerire, ne liquefare, ne anco fare correre alli lochi fermatici, come può fare il caldonaturale dell'huomo .

Perche la femina patisce menstruo ogni mese, & il maschio no .

A femina è piu fredda di natura che l'buomo, & più debile di complesione. Onde in essa si genera di molte superfluità, imperò gli ha dato la natura va modo, & vna uia di purgare tal superfluità, « questo ha fatto ogni mese per via di sangue menstruo, che se cuacua per le vene che vanno alla matrice, « questo

158 LIBRO

mon accade nehmasebio, ilquale è di piu sorte, & calda complessione, o non si genera in quello tante super ssintà, che la naturanon posta enacuare per successo di wrina o sudore: Et per questa cagione noi vedemo, che la semina che non ha ab suo tempo il debito menstruo, ancorre in molte insermità, en chi è ha debitamente. -vine molto sana.

Perche la femina quanto è piu robufta, tanto piu tempo della fua vita dura la menstruatio ne & quanto più è debile dinatura; tanto du ra manco, onde noi vedemo in alcune femine durare il menstruo insino a trenta sette, ouer trenta otto anni, in alcune altre gli du ra il menstruo insino a quaranta noue anni, & in alcune altre gli du ra il menstruo insino a quaranta otto, ouero cinquanta, & doneria esser il contrario, perche quanto la semina è piu robusta, tanto si genera manco supersiuità, imperò doueria manco tempo menstruare, che la semina di complessione debile, nella quale si genera, molte piu siperssiutà.

L A natura ha fatto per due rispetti menstruare la femina, uno è stato ditto per euacuare la supersiui tà che generano in esa, l'altra è per satisfare alla prole, & per continuare la generatione delli animali che sono perfetti, onde si genera la creatura del sangue menstruo, per virtà del sperma virile, che coagula, & imprime tal forma, & figillo in quello, come l'anello nella cera.Il segno di ciò è, che la femina non può concipere se non nel tempo che può menstruare, & tanto durail tempo di potere concipere, quanto dura il tempo di potere menstruare. Conciossa adunque che la femina robusta si ha più sangue, & è di piu forte natura che la debite, impero dara piu il fuo tempo di poter co tonoipere, adunque dura estandio piu il tempo di potere menstruare. Anchenella feminarobusta superabon da molto piu fangue, & molto piu bumori, e la wirth espulsina e motto pin forte, imperò abondando pin fanque il manda la natura alle parti confuete della cuacuatione per prolificare, & etium fe glie alcuna superfluità per euacuare. Ma nella femina debile si genera poco sangue, o pochi humori.Imperò la natura lo tiene per sue sustegno, & ba pin cura dell'individo che della specie . Ancora ha piu cura di sustentarsi, che di euacare superfluità, benche adunque nella femina debile si generi piu superfluità, nientedimeno ha continuamente manco menstruo, perche ha manco sangue, vero è, che per quei luochi esce altre superfluità piu che nella robusta come sono certe humidità bianche, et di altri colori . Et che'l manchi tofto il menstruo nella femina debile, & generasi molte superfluità con poco fangue. La natura però cerca quanto può di euacuarle per altro modo, cioè ouer per via della natura de fotto. come è stato ditto delle humidità bianche ouer altro co lore etiam dato che non menstrui, ouer per qualche altravia, mala femina che tosto manca de menstruo

non è mai troppe sana perche in tutte le sue superstuità non se ponno euacuare.

Perche la femina inanzi alli dodeci, ouer tredeci anni non menstrua.

A natura ha molta solicitudine dell'indiuiduo al nutricarlo nel tempo della sua pueritia, imperò tutto il sangue, & tutte le humidità spermatice ritiene in se per nutricare li membri, imperò non mandanè sangue, ne humidità spermatica alli predetti luochi, & per questa ragione la femina nel maschio spermatici innanzi al ditto tempo.

Il fine della Quarta Parte.

## PART ENQUINTAIL

In questa quinta parte tratta a conoscer gli aeri corrotti, cioè pestilentiali nel tempo dell'invernata, & nella primavera, & anco tratta di febre pestilentiale, mol te altre insirmità, lequali vengono alli corps humani.

Perche quando l'anno è pionoso, & molto humido, & pestilentiale, ouer abondante di molte infirmità perniciose.

A humidità è cagione, & madre di putrefattione. Essendo adunque l'aere molto humido, & piouoso si dispone i corpi nostri secondo la qualità di esso aere, imperò si genera molte humidi-

ta, lequali poi si putresanno, sopranenendo poi il caldo dell'estate, si genera di varie insirmità ne i corpi liumani, co per la contraria cagione l'anno secco è più sano. Perche quando appare molte rane piccole di colore cinericio, difopra della fehena, & che hanno la faccia roffa al tempo del caldo, inconfinenti dapoi la pioggia, & vanno faltan do per luochi pulur rulenti, & arfi, e fegno di pefficentia, & fimilmente quando appare ferpenti, & fimili animali, venenofi, è fegno peffilentiale.

Gni animale abonda ne i luochi, dout è la materia di che si genera. Et perche ciascuno di quessi animali è molto humido d'humidità venenosa, imperò è segno she in quel luoco, doue appareno è di molta humidità venenosa, dellaqual si genera tali animali 'Gli corpi adunque che sono in tali luochi, si riempisseno di tal humidità venenosa, diche seguita pestilentia.

Perche più fi inferma l'huomo nell'estate, che l'inuerno, ma l'infirmità dell'huomo sono più perniciose, & mortali, che quelle dell'estate.

M Olte fatiche, & molti inordinati essetiti con magiare di molti frutti che facemo nell'estate, queste sono cagione di molte insirmità. Et nell'inuerno è il contrario, perche noi non habbiamo frutti, ne anco facemo forti esterciti, che risolue la urità, ne anche è sorte il caldo di suora, che debiliti la natura, anzi più si conforta il caldo naturale dentro, imperò non si putresa l'humidità, così nell'inuerno, come nell'esta-

te, perche il caldo naturale digerifce, & sustenta la na tura, & il caldo di suora si la putresace, & risolue, ma quando nell'inuerno vengono l'insirmità segno è, che qualche gran cagione è un quel corpo a generare tale insirmità, & es segno di molte superssuità, lequali non possendo regolare la natura, putresanno, perche adunque nell'estate per poca cagione si generano l'insirmità, imperò la più parte tosto si curano, & etiam perche le porosità del corpo sono aperte, doue può vicire le superssuità. Et perche nell'inuerno non si generano insirmità se non per qualche gran cagione, cioè da molta adunanza da qualche gran cagione, cioè da corpo rinchiuse. Imperò l'insirmità dell'inuerno per la maggior parte sono mortali.

Perche fi genera più infirmità nella primauera, & nell'autunno che in nessuno altro tempo.

Oni mutatione subita dell'aere dal caldo al fred do, o da freddo al caldo, altera gli corpi nostri, è genera infirmità, perche adunque nella primauera si muta l'aere da freddo al caldo, e nell'autunno dal caldo al freddo, imperò in tale tranfmutatione si altera gli corpi, co massimamente quelli che sono ripient di cattiui bumori. Et quei è da notare, che'l tempo della primauera, quanto è di sua natura, è molto sano, ma accidentalmente genera infirmitate assai, imperò che l'acre della primauera è caldo temperato, ma perche

rurana l'humidità fingulare ne i corpi per il freddo dell'inuerno diffolue quelle, e falle correre, & bollire, et in questo modo genera infirmità, ma l'autunno è di fua natura egritudinale permolte cagioni. Prima per che molto inequale nella sua complessione, perche in vn' bora è freddo, & in vn' altra, è caldo, & la naturanon fostiene repentine mutationi, che non fi debiditimolto . La feconda cagione è, cheritroui ne i corpi molte humori adufti per la fina frigidità riferra dentro quelli che si generano morbi pernitiost. La terza è, she ritrouando le porofità del corpo aperte entrano la frizidità sua nel profondo del corpo, o guasta, debilisce il caldo naturale. La quarta è, per la molta commistione di frutti che è stata fatta nell'estate. Dallequali sono stati generati moltimali humori, imperò l'autunno è peggiore di tutto l'anno.

Perche chi chiare volte si inferma, chiare volte scampa.

Vando è fatta molta congregatione di superfluità nel corpo, con gran difficultà si cura tale egritudine, perche la natura non può digerire,
tanta moltitudine di humori. Estendo adunque stato l'huomo molto tempo senza insumità, si è satta,
molta adunanza di humori in quel corpo: Imperò
a liberarlo anche la natura molto si debetisce nelle
anche inconsuere. Molto detrimento adunque patisce
la natura quando non è assure alle insirmità, che

ellendo affueta non si debilisce tanto, ne ancoritrona al corpo cost ripieno di superfluita:

Perche le l'inuerno è freddo fenza pioggia, & la primauera, e pionofa, o humida nella estat te poi abonda di molte febri, & apostema cal de d'occhi, chiamate obtalmie, & escoriation ne de intestini, chiamate di sintestini.

L'acre muta i corpinoferi à fua tomplessione; en la natura. Essendo aduque la primatier a mottava la da, & bumida, dispone i corpinostria molta bumidist di che por sont aucuendo il forte caldo della est are borgiono spielle bumidità ne i corpi per tutti li member; & si genera sebre, ouer altre apostemationi perdiner; se parti del corpo. Corre etiamino tale bumidità di inferentia, che per il caldo douenta ucuta, en mondica, e estini, che per il caldo douenta ucuta, en mondica, e estini, che per il caldo douenta ucuta, en mondica, e estini, che per il caldo douenta ucuta, en mondica, e estini, che per della la completa de mondia de primatica ne i corpi, che sono di coplessione bumidia. E esche essendo l'invernocaldo, e humidò y cha primatica a fredda, ossecta, abonida di moltino minimità la primatica e melli estate. Onde alle infirmità la primatica e melli estate o la considera de molta primatica de molta primatica o de molta primatica de molta de mol

ifirinità là primabera enth'effate: Onde afte femine che partorifeono nella primabera o che disperdono, o che fabno figliuoli de hellissima coplessione; e matura; & an alcuni corpigenera obtalmiene cocchi nell'estate, e si vecchi catarri che subtro gii suffocano e che le femine suffi con escoriatione de intessini.

Escudo lo inuerno humido molto genera molta.

3 bumi-

bumidità ne i corpi, & essendo caldo apre le porosità, di che soprauenendo poi la primauera freddo, & secca entra la sua frigidità ne i corpi, e la humidità che è stata generata nell'inuerno congela. Onde la creatura che è nel ventre della donna, ritrouando caldo, & humido, & aperte le sue perosità intrando subito lo congela, & mortifica, ouer molto lo debilita. Et ne gli uec chi effendo molta humidità generata nell'inuerno ne' capi loro il freddo della primauera la congela e falla stare ferma, & dapoi soprauenendo il caldo della esta te dissolue liquefacendola, & con impeta correndo giuso alle parti dello anhelito, & del core suffoca, & induce morte subitanea. Et ne i gioueni che di sua natura hanno poca humidità li genera nell'inuerno vna bumidita sottile, laquale stando ferma per il freddo della primauera soprauenendo il caldo della estate corre a gli occhi, che sono molco passibili, & pieni diuene. Et nelle femine che sono di natura sua molto humide, quella humidità generata nell'inuerno per il cal do della estate la natura li caccia per l'intestini, & pungendo quelli induce flusso con escoriatione.

Perche essendo la essar freddo, & secco, lo autunno caldo & humido, poi nell'inuerno si genera dolore di capo & catarri con tosse

che le più volte si finisce a tisse a

E Ssendo l'autuno molto bumido si genera bumidi t dasai, soprauenendo poi l'inuerno che di sua natura è anche humido, quella humidità multiplica ouer adunque quella humidità è tanta, che il freddo tell'innerno non può per sua moltitudine congelare, ne ritenere nel capo, onde corre giù alle parti del petto, & del polmone, & genera tosse, & alle volte per sua facultà guasta il polmone, & genera tissea. Alle nolte corre alle mascelle & genera una infirmità chia mata branco. Alle volte corre per le vie de la maso chia mata orriza. Ouer quella bumidità non è tanta, che'l freddo dell'innerno molto ben la può congelare, & cangelandola fa rumore in la testa, & fa grauezza, & dozlia di capo.

Perche ogni complessione distemperata sta più fana nel tempo contrario a fua natura, & peg gio nel tempo fimile, verbi gratia la melan-conica complessione che è fredda, e secca, sia megliò nella primauera, che è calda & humi da, & peggio nel autunno che è freddo, & fec co, & la complessione colerica che è calda, & fecca, sta meglio nell'inuerno cheè freddo & humido, & peggio nella estate che è calda, & secca, & similmente la complessione sanguinea che è calda, e humida fla meglionell'autunno, che è freddo e secco, & peggio nel la primauera che è calida & humida . Er coli la complessione slemmatica che è fredda, & humida meglio nel estate che è calda & secca, e peggio nell'inuerno che è freddo, & humido.

Ofin qualità distemperata aggiunta all'altra accresce sua distemperanza, dallaquale procede ogni mancamento, et lesione ne i corpi nostri, come dall'a temperanza procede ogni sanua & perset ilinie se adunque voi corpo è dissemperato in freddo, & bumido suprauenendo. Utrempo i milmente freddo, & bumido sugumenta quella distemperato a quenta do, et bumido sugumenta quella distemperato a quella distemperato de pueda distemperato de pueda distemperanza minuisse quella, es si la siduce verso la semperanza minuisse quella, es si la siduce verso la semperanza el fandamente se de lener in l'altre complessione distemperate. Et per questa medelima a disme i espaso sulla media de la minuisse de la sulla del minuisse de la primita de la sulla del minuisse de persona del minuisse de la sulla del minuisse de la sulla del minuisse de persona del minuisse de la sulla del minuisse del minuisse de la sulla del minuisse de la sulla del minuisse d

Perche il premutare delle acque nel mangiare obone beuere genera infirmica e non eccofi eccommuni delle acque delle acque non ecconomica ecco e company in est est ecconomica e company ecconomica e c

I Regua effendo intrimento a i corpinostri e essecució di dinerse pecceper la dinersità delle intreredone pasce, bisogna che i corpo nostro mutanto acqua se mun a dinerso nutrimento, es consequentemente
de a dinerse nature. Perebe al ogni militatione parice
la nature detrimento; mai dere a potosfiacio non riceue tanta dinersità, quanto l'acqua. Imper 8 non fri tantammatione ne i corpi, es se la mutatione dell'arca
suffe a i lochi longinqui; e similmente delle acque più
perni-

perbitiofe, in questa caso saria perron estinue dell'acres che l'acqua. Recube maggiar seriament a permutatione es diversità che seria nell'acres connell'acque, co questo inferise maggior no cumenta ai acque, co questo inferise maggior no cumenta ai acque. Questo e una se uransferisse della regione di Schimonia silla co quone di Etiopia, quello oner moriria, cher grancemente se inferimaria, et questo non accaderia penta impatione delle acque di Schimonia, alle acque di Egitta.

Le permutare adunque l'acque discons regione nicid na all'altra , è pui nocino, che il munar aexe, ma il permutare dere di una regione ton fingua all'altras s più nuoce, che il permutare dell'acque di conditione

Perche la mutatione dell'acque a chiè difposto est la general espedocchi nesta generaros, leq li stati lab m. & superabondure moltiche i tra qualità lar ottomi, factoria inimizia i full transpressione.

I pedocchi i generano per motta bandata india vo pesta, o fegno de cio è chemolto si generano nel capo, che è bumidissimo tra gl'altrimembri. Essimulimente ne i piuti, che fono mplao pri banndi, che alauni d'altra età. Conciosia adunque, che il pocantare della acque molto perturba la natura, di che seguita indige sione asai, co consolie menerale si genera di molta humidia indigesta. Imperò in edicantatione d'acque moltiplicano de molti pedocchi.

e dheened elle keer to fra ratura fi e oliko 👉

Perche effendo lo inuerno freddo & fecco, la primauera calda, & humida, ouer pionofa, la effate molto fecca lo autunno è perniciofo & pieno di infirmità, & generafi fluffi escoriatiui, & quartane molto longhe in quello:

A ficcità è lima del caldo, & fortificafi più quado è congionto con l'bumido. Effendo adunque la estate molto secca & calda, fa molta ebullitione nella bumidità generata nella primauera, et induce in alcune infirmità putredini affai, & in quelli che resisteno a quella ebullitione fi ritarda all'autunno, doue fi restrin ge tale humidità alle parti dentro, & genera morbi mortali.Onde le ditte humidità si restringono alle par ti disopra, & genera apostematione circa il capo, circa il polmone, co circa altri membri, co fe le restringono alle parti disotto derivano le piu volte alle vie dell'inte Stini, & genera flussi escoriatiui. Risoluesi etiandio nel la estade, che è molto calda, la humidità fottile & rimane il groffo terrefere & adusto, di che fopranene do l'autunno se multiplica di molti humori malencanici adusti,ne i corpi, & confeguentemente abondano mol tequartance.

Perche l'aere che ne circonda continuamente difecca i corpi nostri, & doueria effere alle volte il corrario, effendo l'aere humido molto in alcuni tempi.

Aunenga che l'aere di sua natura sia caldo & bumi-

humido, & douera humettare li corpi nostri, & molto più forte, quando in alcuni tempi segli mescola altra humidità acquosa con essa "Nientedimeno per la
virtà del sole dell'altre stelle, che sono diseccative,
taqual virtà influisce ditte stelle nel ditto accontitauamente per questo si disecca i corpi vostri, ma la nir
tà delle stelle diseccativa ch'è in esso, & acciò ainta
il caldo nostro naturale, che continuamente consuma
l'humido del corpo nostro.

Perche quando tirano venti meridionali grena no i corpi nostri, & si gli fanno pigri a mouersi, ingrossiano l'audito, oscurano il vedere, & generano molta gran grauezza nel corpo,

I f venti meridionali sono caldi & bumidi, ande per sua calidità aprendo le porosità del corpo, fanno entrare la sua bumidità nelle partidentro, di che molte superfluità bumide si generano nei corpi, e massimamente nel capo, e falla correre a diuerse parti. Onde correndo alle gionture, sa l'buomo lasso e pigro amouers; e correndo all'organo dell'audire ingrossa quello, e correndo a gli occhi ossua la ludire ingrossa quello, e correndo la corpo lo agraua in tutte le parti, e questo ainta la bumidità che genera ventine i corpi come è già ditto. Imperò grauano molto i capilli perche generano molta bumidità di nessi.

Perche li venti settentrionali generano toffe, maldi costa, & squinantia...

. of del . " re fielle, che fere dieter ...... TL vento fettentrionale è fredde & fecco. Onde per fua frigidità riferrail caldo & et altre humidità del corpo alle parti dentro, co quelle comprimendo anassimamente quelle che sono nella tosta, falle correre alle parti della golla, & genera fquinantia, ouer alle parti del petto, & genera toffie, & alle volte pleurefin, viol mal di cafa : Et per questa sagione si genera piatosto al tempa dell'innerno il moddella costane grand fimo freddo) perche l'bumidatà orit caldo fi ri ferra alle parti del petto, & delle coste, & il genera apostematione, che nel tépo del caldo la humidità uen gono alle parti di fuora. Imperò noi vedeme chiare uolte nel tempo caldo uenir pleuresta. Tai wenti etiam dio generano molte volte raucedine, & afperità di vo ceseffendo fecchi. Onde molto difectano la canna del polmone, douest fa la vece. Imperò generano ini vna afperitd & impedifee la voce . Alle volte fa correre molte humidità a quei luochi che probibifce il libero transito dell'aere di che generaraucedine di voce ... Li venti adunque mutano la natura dell'aere, & confe-

Perche nella effate fi fa il colore di corpo giallo, & minuisce la vrina.

El troppo caldo tira il sangue, & il spirito alle parti

parti esteriori, & quello risolue in sudore, diebe si addurisce & convertest in colordistallo; come è il dolore della colera allaquale si transmita, per itrorpo caldo. Onde se'i caldo dell'aere suscepto vabicondo, come il coloro del aprila il coloro del corpo vabicondo, come il coloro del angue, come si coloro del angue, come si coloro del angue, come si coloro del angue, some si coloro del angue, some si coloro del angue, some si coloro del sangue, so si los solue. Et per questa cagione l'aere temperato rubisca se il caldo che sior esce citrina la cul teledo cadonque es prouocando molto sudore per il caldo eccessivo minorasi la vrina, perche quello che donca andare alle parti vrinali, se ne va alle parti cutance.

Perche l'aère molto freddo augumenta la vri4

Doche superstuttà si risolueno per il sudore nello inuerno, ouero aere freddo, per obe se constringono le porosità del corpo. Onde quello che si deue eua-euare per sudore va alle vie della vrina, delche assai fruultiplica. Dall'altro canto si diminuisce la egestione, perche gli muscoti che moueno quelle partisti constringono, en non si dilatano. Onde non sono obedienti a cacciare suora le secerche sono nell'intestino, en per questa ragione lo intestino dritto per la frigidità nell'aere è inobediente alla egestione del sterco, per esse speddo, delche rimanendo nell'intestini,

## 174 L T B R O

le ditte feccie se dissolue una gran parte in liquore vri nale. Onde per questa cagione si multiplica l'urina, & si minuisce la egestione ouer sterco.

Perche nell'inuerno appare molta hipostasi, o nube nella vrina, & poca nell'estate.

A cagione di questo è, che l' bipostasi che appare nell'urina, e una superstuità, che si vacua da mébri spermatici er radicali. Onde essendo l'aere molto caldo si risolue per sudore la ditta superstuità. Imperò non si cuacua per la via dell'urina, ma nell'inuerno multiplica ditta bipostasi per essere chiuse le porosità del corpo.

Perche l'autunno è freddo, & fecco & la primanera calda & humida temperata, & appare che doneríano esfere di vna medesima natura, perche il sole è in vna medesima distantia a noi nella primauera, & nell'autunno.

E Ssendo l'inuerno freddo & humido per la absentia del Sole a gli capi nostri alle parti Meridionali humido per gli uapori molti che sono nell'aere, & si possono risoluere & succedendo la primanera, nel qual tempo il Sole si auicina a noi, & riduce una calidità non molto fredda, ma temperata, ritrona l'aere molto freddo, & ritrona l'aere molto humido. Onde per tale calidità temperata risolue alquanto di quel humibumido superfluo & riducelo ad vn'humido suaue & temperato, delche rimane fua natura calda & humida temperata. Dapoi succedendo l'estate molto: s'appropinquano a noi gli ragi del Sole & rifcaldano molto, & difeccano l'aere , delche l'eftate e calda &. fecca . Ritrouando adunque l'autunno l'aere caldo & fecco, & partendosi il fole da noi, si rimette ditto caldo , che era nell'estate . Onde appare a noi freddo per rispetto dell'usato, & auenga che l'autunno sia cost, caldo temperato, come la primavera per esfer il Sole. in vna egual distantia a noi, mentedimeno fentemo la primauera essere calda, & l'autunno effere freddo .. Perche nella primauera noi passamo dall'aere freddo al caldo, & nell'autunno passamo dal caldo, al freddo . Et questo è fondamento naturale, che'l caldo temperato appresso del freddo eccessiuo, appare caldo, & appresso del catdo eccessivo appare freddo, benche adunque l'autunno, & la primanera fiano di vna medesima complessione, quanto ad alcune hore del dì. Nientedimeno per la diversità che ritrouano i corpi no Ari nell'aere appare di diuersa natura. La primanera humida, perche succede al tempo bumido, & l'autunno e secco, perche succede al tempo secco il & per questa cagione l'autunno, & la primauera sono di contraria natura.

Perche il giorno dell'autunno è inequale in l'hore sue, che è molto caldo, e molto freddo.

L'aere secco che è priuo di vapore è molto sottile, onde onde è molto difposto a riceueve la calidità del giorno, E la fregidità della notse, come accade quando la cosu è rara, E di sottile sustanta, che tosto riceue il freddo E di caldo, E per questa ragione il tempo della primauera appare a quelle nel tempo delle sue bore, perche l'aeve suo è piu denso E solto d'humidità, che non lassa riceuere, cost tosto le qualità si imprimeno in esso. Adunque ognivento freddo, o caldo, o constellatione che regnadisopra, E similmente il sole essendo disopra dalla terra ouero per sua absentia disotto, e sufficiente facilmente transmutare l'aere dell'autunno a diur se contrarie nature, che non potriano cosi sare nell'aere della primauera, per la cagione già sopradetta.

Perche è più commendabile l'aere di vno loco, che di vn'altro

L'erre sincero puro & netto è buono & sano a i corpinostri, & l'aere nebuloso grosso & pieno di vapori cattiui, è il contrario. Gli luochi adunque paludosi, ouer di valle, ouero luochi nebulosi sono molto nociui, & illaudabili, & gli luochi done è l'aere chiaro, & netto sono molto sani, & questo si conosce se l'aere è laudabile, & buono per questi segni cioè; che'l non sirnige l'anbelito, quando si tira a se, & che'l non sia caliginoso a gli occhi, & faccia buono audire, & che la voce non faccia rau-

ea, & finalmente, che boner espirabile & quentabile a Quel aere adunque, che ha tutte queste, conditioni, à buono, & chi manca di quelle è cattino.

Perche vn luoco riceue più la pestilentia, che l'altro, & vn'altrola ritiene, & èpiù difficile a sanare.

Aere sottile più to No riceue ogni impressone, & facilmente la perde, l'aere grosso è il centrario, piglia tardi & non lassa presto. Tutti quelli luochi adunque, che sono nell'aere sottile, pigliano tosto la contagione della peste, ma tosto la assamorbano, machone behanno l'aere grosso, tardist ammorbano, malongo tempe la ritiene. El aere sottile si conosce dal grosso quando si saldatosto per la leuata del Sole, er cosi tosto si rinfredda per il tramontare, & è il contrario nell'aere grosso.

Perche in alcune regioni la estate è più longa dell'inuerno, & in alcune altre il contrario.

L Sole per il suo giro nel zodiaco è cagione della mutatione di quattro tépi dell'anno. Quando adun que il Sole s'auicina a i capi d'una regione, sa l'estate a quella, & quando si rimuoue sa inuerno, onde quando il Sole sta piu tempo sopra i capi d'una regione, the absente tanto si augumenta più l'estate sopra l'inuerno,

nerno, & quanto sta piu remoto, tanco piu si augumenta l'inverno sopra l'estate. In alcuni luochi adunque che sono verso il polo, il sole sta piu tempo remoto da i capi suoi, che a propinquo, di che lo inuerno è molto piu longo, che l'estate, & in alcuni altri luochi il sole sta piu tempo propinquo a i capi loro, che a remoto. Onde l'estate appresso in alcuni luochi e sempre inverno. Et per questa ragione in alcuni luochi e sempre inverno, perche il sole non si appressiona mai a grandistantia a quelli, & in alcuni altri l'inverno è eguale alla estate, perche il sole sta tanto propinquo, quanto remoto.

Perche in alcune regioni fono doi inuerni, doi estate, doi autunni, & doi primeuere.

A cagione di questo è stata già detta, che'l sole le cagione di tutte queste variationi, per il giro suò. Onde il sole sa estate, quando passa per suoi capi di vna regione, che sia possibile, & sa inuerno quand do è piu remoto, che sia possibile, & sa primauera quando si parte dal punto piu remoto, done gli arbori er altre piante cominciano a verdeggiare, & è autum no quando si parte dal ponto piu propinquo ai capi, loro, e cominciasi a vicinare al punto piu remoto delche cascano le frondi da gli arbori. In alcune adunque regioni il sole passa due volte l'hanno per suso i capi suoi. Onde sa due estate, & similmente due volte

s rimoue, & due volte si appropinqua a loro. Et per questa razione sa due autunni, due primauere, & doi uerni vero è, che ciascuno tempo dell'anno dura vno mese & mezzo per siata, adunque due estate durano ere mesi & doi autunni tre altri, et similmente doi inuerni, & due primeuere.

Perche la cittade & altri luochi che son circaintropici, cioè del cancro, o capricorno, sono più calde, che a nessiuno altro luoco.

Re sono le cagioni per lequali vien gran caldo piu in vno loco, che in vn'altro. V na è la propin quità del Sole a i capi suoi. La seconda è che di drieso porge iui gli raggi suoi, & non per obliquo. La ter-Za è, che faccia gran dimora sopra della terra, & sopra i capi loro. Quando adunque tutte queste tre cagione sono vnite in vno loco, fanno vehentissimo caldo, si che per questo non si può babitare in tale regione, come sono quelle che sono situate sotto il tropico meridionale, che quando il fole è in capricorno del mese di Decebre,quando sia nell'inuerno, all hora in quei luochi è maggior caldo, che fia poffibile effere fopra la terra, perche il Sole è in loco propinquissimo alla zerra e passa per i capi suoi mandandogli i raggi suoi de dritto , e fa iui gran dimora . E quando folo fußeno due di queste cagione, faria gran caldo, ma non tanto, come accade ne i luochi che sono posti sotto il nostra

180 tropico Settenirionale, che quando il Sole è in cancre del mefe di Giugno aduenga che fia più rimoto dalla terra che sia possibile, nientedimeno getta gli raggi suoi di drieto iui & falli gran dimora. Onde solo due cagione gli correno a fargli gran caldo . Di che appare, che sotto il tropico Meridionale, e maggior caldo del mese di Decembre, che non è sotto il nostro tropico Settentrionale del mese di Giugno, perche gli concorre tutte tre le cagióni a fare caldo, & quiui nen concorre si non due, & in alcuni altri luochi concorre solo una cagione, che'l Sole passa sopra i capi & manda di drieto i raggi suoi. Ma perchenon fa troppo dimora, non può fare ini gran caldo. Onde e da fapere più che opera a fare caldo la dimora del Sole lon go tempo sopra una regione gli appresso che nessuna dall'altre cagioni ditte. In li luochi adunque, che fono tra gli doi tropici, fono manco caldi, che ne à tuochiche sono sotto i tropici, perche aduenga che't Sole paffi due volte l'anno fopra i capi loro, nientedimeno non fa tanta dimora, come fotto li tropici, onde quanto s'alonga più i luochi dalli tropici verfo l'equinotiale, cioè nerso il mezzo della terra, tanto è minore caldo, er va più al temperamento. Imperò disse bene Auscenna, & ela sua somma vera, che sotto l'equinotiale, cioè nel mezzo della terra, & la più temperata habitatione, che in niuno luogo. Et alcuni pongono essere il paradiso terrestre, doue non è caldo nè fred-

do, ma uno aere temperatissimo. Et questo è per efscrecquale il di & la notte in quel luo o che tanto

sempe sta il fole fopra della terra, quanto, stadifotto. Et quanto rescalda il sole il di, tanta rifresca la notte. Onde non può in breue tempo il sole molto riscaldare l'aere nella notte è molto rafreddare, ma rimane vn'aere temperato. Et le regioni che sono fora di tropici & di Zodiaco quanto sono più remote da detti tropici, & piu propinque a i poli, zanto sono manco calde, & questo è perche il sole piu si rimone da i capi lore, onde per questa cagione fono alcuni lochi, che fono appreso i poli , iquali fono inhabitabili per gran freddo nel tempo del suo inuerno. Manel tempo che'l sole s'appropinqua a loro, cioè quando il sole è nel suo tropico, hanno uno aere molto piu temperato nel caldo, che le nostre regioni & l'altre che sono piu propinque al ditto tropico fono piu remote dal polo. Adunque Sono molto piu calde le regioni nostre, che sono foradel Zudiaco nella estate, & piu fredde nell'inuerno, a che gli lochi fottoposti all'equinottiale. Perche aduenga che'l fole frargia a noi gli raggi obliqui, & a quei lochi del quinotiale gli raggi dritti al tempo della esta te, nientedimeno più adopera la gran dimora che fail sole sopra della terra con un poco obliquità deraggi, che non può la drittura di raggi con affai manco mora. Diciamo adunque, che sono mahitabili per troppo gran freddo al tempo dell'inuerno, & queftifo no i luochi posti fotto i poli appresso a vintitre gradi, cioè riducendo al spacio della terra duo miglia dodeci miglia appresso al popolo. El questo è per la M 3 gran

183 LIBRO gran distantia in quel tempo del fole da loro , & nelta estate sua che molto poco dura pur se potria quei lochi babitare. Et la effate fua non è troppo calda, perche adnéga che'l sole stia sempre sopra della terra appresfo toro infino che'l fole fta nel figno tropicale, o li appreso, nientedimeno esendo molto remoto il fole da loto, non può fare gran caldo, effendo etiandio lo aere diquei lochi molto pieno di vapori freddi per lo longo inuerno passato no si puo di ligiero fortemente riscaldare. Sono alcuni altri che sono inbintabili per lo gran caldo al tempo della estate loro, & questi fono luochi fottoposti litropici per le cagioni sopraditte; ma nell'inuerno ben se possono babitare, perche allhora l'aere suo è affai temperato, & non banno mai gran freddo,ma il suo inuerno è come la primanera a noi. Sono alcuni altri luochi, che si ponno molto bene habitare, od inuerno of di estate, adueng a che nella estate fia gran caldi, o nell'inuerno fia gran freddi, et questi fono in luochi posti tra li tropici, & la distantia di poli che non fi poffono babitare, che fono in cielo circa quarantatre gradi, a che correndo il fpacio della terra tre milla fettecento & fettantadoi miglia, ouer circa, & in questi lochi gli accade diverfità affai nell'innerno, o nella estate, perche quanto fono più propinqui ai tropici, et più remoti da i poli, tato hano nella estate maggiore caldo, e nell'inverno maggiore freddo. Et per il contrario quei lochi che fono più remoti da i tropici, & più propinqui a i poli, banno maco caldo nella

estate, & più freddo nell'inuerno. Quarto sono altri

luochi che sono posti tra i tropici nel zodiato, che sono circa a quaranta uno grado, a i quali correndo spacio della terra tre milia cinquecento ottantasette miglia, & diquesti luochi fono alcuni che sono più propinqui a i tropici, & fon molto caldi, perche il fole fa più dimora fopra loro , quando si riuolge fopra i capi toro. Et alcuni fono più remott, & questi hanno manco caldo nella sua estate, perche il sole fa manco dimora, & fond alcuni lochi che fond equalmente dift an ti da i tropici, & questi fono postinel mezo della terra, focto lo equinociale o li appresso, & fono molto tem perati, come è già ditto, perche il fole fta manco fopra di loro, che nessuno alero loto. Onde è quini da fapere ? che a coloro che habitano ini in ciascun tempo dela l'anno la notte è equale al di. Imperò fa l'aere tempe= rato, come è quello della primanera appresso a noi . Et quanto piu sono i moti dal mezo della terra verso i tropici o i poli, tanto più crefcie il di fopra la notte. nella sua estate, & la notte sopra il giorno nel suo inuerao. Imperd non può esser loco, che per ogni tem= po dell'anno fia continuamente temperato, come è quello; che è net mezo della terra, fotto lo equinotiale, & questa e la vera fomma di Auicenna. Dicano altri quel che si vogliano, ma è qui etiandio das notare, che aduenga che'l fote essendo ne i punti equinottiali di ariete e de libra fe ha alquanto maggiore caldo in quei luochi, che fotto lo equinottiale, che quando il sole è nel tropici, perche il sole è più appresso a quel tempo, nientedimanco fa poca distemperanza

ranza nello aere, se non verso all'hora de nona, ebe nelle altre hore l'aere remane temperato alpos se

Perche èmaggiore caldo del mele di Luglio, che de Giugno, & doueria effere il contrario, perche del mele di Luglio II di fon più breui, che di Giugno, & anche il Sole è più rimoto da i capi nostri.

Ve sono le cagioni di ciò una, che'l sole ba riscal dato più tempo l'aere, & piu tempo ba durato la sua impressione del mese di Luglio, che del mese di Gingno, onde noi vedemo, che quanto una cosa piu lon gotempo adopera nell'altra, come il foxo quanto piu operanell'acqua, tanto piu forte effetto induce . Aduenga adunque, che nel mese di Giugno il sole sia appresodi capi nostri, & fia pin longo il giorno che del mefe di Luglio, nientedimeno continuando il fuo rifcal dare vien hauere fatto maggiore impression del caldo del mese di Luglio, che di Giugno, perche ha piu tempo riscaldato l'aere, come è già detto. Et per questa cagio ne appare, che non obstante che li di siano eguali del mefede Maggio & di Luglio, che gliè piu caldo di Luglio, che di Mazo. La seconda cagione è che del mese de Luglio il fole entra in Leone nelquale fegno il fole ba una gran possaza, & arquista da quel segno gran virin a rifcaldare, effendo in cafa fua, doue del mefe di Giugno entra il cancro, & li no ba alcuna dignitade. Et per tal'opposite cagioni appare, che gliè maggie re freddo del mese di Genaro, effendo il sole in acquario, the del mese di Decembre, essendo il sole in capricorno, non obstante che il sia più remoto da noi del me se di Decembre, che di Genaro.

Perche gli luochi caui & baffi, come le valli, fono più calde,che gli monti,&

I raggi del sole più si vniscono nelle valli & in li monti sono più dispersi, & quanto li raggi sono più vniti, tanto si sa maggiore restessione, & conseque temente maggiore caldo. Onde per questa cagione noi vedemo, che in lo specchio concauo vnendosi sortemete gli raggi del sole generase soco & gran caldo nel-l'acre circostante con la caldo del socialità del soc

Perche li luochi ouer cittade, che fono posti ver fo settentrione, & hanno gli monti a Settentrione, & discoperti dal mezo dì, sono caldi molto.

V anto liraggi del fole banno maggiore refleffione ad un loco, fanno iui maggior caldo, uené do adunque il fole alle parti loro nel tempo dell'estate, & ritrouando quei luochi che sono discoperti, & ruer berando in quei monti, si vien a riscaldare sortemente quei luochi che sono vicini. Anche tal monte probibisce il vento settentrionale a quelle terre, ilquale uen so è freddo. Perche le cittade che sono discoperte da Leuan te, & coperte da Ponente, da aleuni monti sono più calde, che quelle che sono coperte da Leuante; e discoperte dal Ponente.

La cagione di ciò si è, che venendo in suso da Loriente continuamente verso Loccidente approssimando per il suo giro a quel Imperò quei lochi che sino vicini a quei monti riceneno sortemente la renerbe ratione dal sole, perche continuamente si parte, & di longa i suoi raggi da alti monti, & il ragio, quanto è piu longo tanto su manco reuerberatione.

Perche le cittade che sono discoperte da Lettan te & da Settentrione, & coperte da mezo di & da Occidente sono più temperate, che alcune altre.

Vando ad un loco si mescotà il fieddo con il cal do, equalmente quel loco douenta temperato, quando adunque vna cittade, e discopertà da leuánte à ecoperta da ponente, riceue per riuer beratione molto caldo, come è già detto disopra. Et essento el freddo da settentrione & coperta da mezo di riceue il freddo di venti settentrionali. Mescolandosi adunque il freddo di quei venti con il caldo già ditto, sa vno aere tem perato in quei luochi.

Perehe le cittade che sono vicine al mare, ilquale mare sia verso settentrione, tal cittade sono fredde, & humide, e se hanno il mare verso mezo di sono calde, & humide.

Ggni locoche è vicino al mare, riceue humidità da esso mare, & douenta humido, di che se tal mare e verso settentrione, oltra la humidità denenta freddo per gli venti borreali, che buffano da quelle parei, imperò gli lochi vicini sono fredi, & humidi. Esso tal mare è nerso mezo di oltra la humidità donenta caldo pèr la calidità di venti australi, che buffano da quelle parti. Li lochi adunque che sono gli vicini, sono caldi & humidi.

Perche le cittadi che sono vicine a gli mari del Leuante sono più humide, che le cittadi che sono vicine alli mari di Ponente.

E parti orientali sono piu calde che le occidentali, onde maggiore seguita resolutione & diseccatione di humidità in l'oriente, che nel ponente:

> Perche il vento Meridionale è caldo & è humido.

L caldo perche viene dalle parti calde, & è humide, perché passa sopra a molti mari da i quali se risolue molti vapori & mescolasi con esso vento; & questo è, secondo la più parte, perche pur allevolte accade, che tali venti meridionali sono freddi, perche quei luochi di uerfo mezo di hanno alcuni mon zi caricati di neue, & vienendo tali uenti fopraditti mo zi douentano freddi, ma questo è rare volte.

Perche gli venti settentrionali sono freddi, & secchi, & alle volte sono caldi.

Ono freddi perche vengono da luochi freddi, doue onon da il Sole, Sono fecchi, perche passano per moti, doue è molta neue, & molti giacci, che no euapora. Ma pur alle volte passatal vento sopra alcuni deserti adusti, che sono senza acque verso di seitentrione, & pigliano tal natura, o imperò sono caldi. Et per que flo appare, che i vento non è caldo, freddo, humido, & secco eccossiuamente, cioè per rispetto de luochi, doue passa, nientedimeno ogni vento è di sua natura caldo, i secco, ma non eccessiuo, come disotto si dichiarerà. Perche gli colerici sono di più longa vita, che

gli flemmatici, & doueria esfere il contrario, perche se nelle regioni calde sono di minore vita gli huomini, che nelle fredde, così gli huomini di tal natura doueriano esfere di mi nore vita, che gli huomini di natura fredda, & questa appareanche, perche il semmatico ha molto più humido, che il colerico, & il caldo del colerico, è molto maggiore, che il caldo del flemmatico, dilche seguita maggiore resolutione, & consumatione nel colerico, che nel semmatico.

La cagione di ciò, è stata detta, che le cagioni della

della longitudine della vita fono quattro. Et benche il flemmatico habbia piu humido absolute, che non ba il colerico, nientedimeno ha manco humido acrea & ontuofo, & conueniente alla vita, che il colerico . Perche l'humido del flemmatico è molto acquoso, & anche benche il caldo del colerico piu rifolua l'humido suo, che il caldo del flemmatico, nientedimeno anco pin restaura per effere la virtù naturale piu forte nel colerico, che nel flemmatico . Ne anche è buona similitudine , che si fa nelle vite delle regioni calde alle fredde, & nelle vite delle complessioni calde, perche il caldo naturale è forte che dentro conferuala vita, & restaura, mail caldo accidentale di fuora debilisce il caldo naturale di dentro, & consuma lo humido sustantifico di membri, del che non fi fa buona ristauratione. Per quefte cagione adunque la complessione temperata è di piu longa vita, che nessuna altra, perche ha lo humido piu nobile, & piu conveniente, & il caldo suo naturale piu proportione al suo humido. Dapoi seguita la complessione sanguinea, che abonda in tutti dui i principij della vita, cioè in caldo, & humido, ma non glie tanta proportione del caldo allo bumido, ne anco il suo humido è cosi buono, come nella complessione temperata, dapoi seguita la complessione colerica, che abonda in vno princivio della vita, cioè in caldo, & manca nello alro, cioè in humido. Quarto dapoi feguita la comileffione flemmatica , laquale manca nel caldo,

190 LIBRO

er benche abondinel humido, non è perè tal humido sroppo buono, ma a questo vitimo succede la complessione melanconica che manca in tutti dui gli principi della vita. Onde manco viue che in nessuna altra complessione.

Perche gli huomini che nascono nelle regioni fortemente calde sono negri, & nelle fredde bianchi.

Dice Ariflotile, che'l feme si cuoce, & brusanella matrice delle femine in le regioni molto
calde, per il forte caldo che regna iui di che si generannanegrezza ne gli embrioni, & conseguentemente
acquistasi una negrezza naturale, che non si potria
mai piu torre, durante sal individuo. Et per il contrario nelle regioni fredde generasi bianchezza, perche due contrarie cagioni sanno dui contrary effetti.
Se adunque la negrezza de gli huomini procede dal
troppo caldo, etiandio dal freddo eccessivo deve protedere bianchezza.

Perche ne i luochi più humidi habitabili non gli è troppo grande inuerno, nè troppo estate, ma ne i luochi secchi è il contrario.

L'Aere sottile, & secco, è molto capace di ogni impressione, & qualità. Imperò soprauenendo l'estate l'effate riceue facilmente il caldo, di che tali luochi fono fortemente freddi, secondo la diversità di tempi del anno.Mal'acre bumido, et grosso a resistere al caldo, @ al freddo. Onde non è facilmente capaci d'ogni impressione etiandio col caldo, & col freddo, non fa apparere la cofa tanto calda, & tanto fredda, quando se quella cosa fuße calda, & secca, ouer fredda, & secca. Vero e,che gl'huomini che habitano in tali luochi per l'humidità che regna ini incorreno molte febri putredinali, & longhe, & molte apostemationi, & mal caduco, & molte altre infirmità, che fogliono generarfi per superfluo d'bumidità, & tali buomini non ponno Sopportare gran fatica, perche diventano tofto laffe, effendo loro gionture molto debil, laqual debilità, fal'humidità superflua, che habita in quello. Onde gli luochi secchi fono molto piu salubri.

Perchene i luochi alti, & montuofi habitabili gli huomini sono sani, & robusti, & viueno longo tempo, ne i luochi vallofi, & profondi, è il contrario.

L'Aere è la principal cosa tra l'altre a connserua-re la vita nostra, & li nostri corpi in sanità, perche quello che, è quello che tempera il caldo nostro nasurale & i fpiriti del cuore, per liquali noi viuemo, & si copiemo perfettamente tutte l'operationi nostre, se adunque l'aere è buono, & netto d'ogni bruttura, & ben euentabili in luochi aperti che non sia rinchiuso, et debito

debuo temperamento al cuore, & nostri spiriti, imperò fa gli huomini robusti sani, & conservasi la sua vita longo tempo, come è l'aere de monti habitabili, ma l'aere delle valli & luochi profondi, e pieno di vaponi, che si luono da alcune acque calde, che ini risorge. Onde facilmente si putresa, & corrompe, & confequentemente amorba, & debilita gli huomini, che ini habitano, delche seguita molte insirmità pernitiose, & breuità di vita.

Perche gli huomini c'habitano nelle parti Settentrionale fredde hanno gli costumi lupini, & spesso incorreno stusso di fangue del naso, & quelli che habitano nelle parti Meridionali calde,& è il contrario.

Li huomini che habitamo nelle regioni freddo I hanno il cuore, & il stomaco molto caldo per il freddo che circonsta, di che sono seroci, & suritondi, come animali brutti, mangiano purassai come lupi, & questo, e perche non hanno il caldo suo naturale temperato, ma eccessiuo, onde le sue operationi & costuminon sono humani, ma bestiali, & anco mamiando assai si generadi molto sangue nelle vene, & non facendo risolutione da quei corpiil freddo che obsta ma continuamente aggiongendos nutrimento, & sangue, le vene si rompeno di che seguita sussimue dal naso, & per questa ragione molti deuentano tisici in quei luochi, rempendos le venne del petto

per la gran moltifudme del fangue; che si genera in es si ma glichuomini Meridionali hanno il caldo natura-le del core en del stomaco debile per la risolutione, che sa continuamente illa do esteriore; imperò sono timi di, en non sono poco, mahanna costumi molto rimessi, en mangiano poco, generas i poco sangue; estendo la ouri à digestinu debile, en la risolutione molta, di che non seguia stusso di sangue daltras en altri accidenticome ne i settentionali è stato detto.

Perche gli huomini che habitano nelle parti de Settentrionali non incorrento mal caduco; solici le li prima della la settentrionali non incorrento mal caduco; solici le li prima della la solici la

Li buomini Settentrionale fone molto più faIni, & il suo calore naturale è molto sorte; ilquale digerisce, & consuma ogni superfluità bumida
dallaqualessi genera il malcaduco, & male della gioza, & simili e ma pur quandosi genera tal male in
in quei cospi è segno di una forte orgione di grande bu
midità che ba superchiato la toro forte natura, ilche
signisca tal insimità essere grandissima. Item essendo il sangue di tal buomini buono fosto sa sanare
le loro piaghe; onde quanto gli corpi sono più impuniti & pieni di superstuità, tanto multiplica piu bruttura al luoco della piagha, & conseguentemente stà
più tempo a saldarsi, & questo è uno ervore com-

V mun

Perche gli huomini Settentisonali hanno gli corpi fittici satuli koro temine non hanno gli corpi fittici satuli koro temine non hanno co & groffo, & rare volte differdence anzi gli fuoi parti fono duri & difficili, & il contratto ne gli huomini de femine Meridio.

Levie de gli inteflini, en di menfirmi dur del par Leto e constringono, e ouer inaurana perch fredo, er per il caldo non dilatano, es mollificano, imperò ne i luochi freddi fono duri parti, dura egostione, es pocofangue menstrua, es questo è etiandio perche in quei corpi fono poche, superfinita per la fortezza del fue caldo naturale, esti luolatte è poco es grosso per il freddo che opera questo, està le parti meridionali il coutrario per le cagioni opposite, alla contrario Perche fono pru fane le città che sono discoperte dall'Oriente, & coperte dal Occidente, & chequelle che sono coperte dal Oriente, & discoperte dal Occidente . no onous

L Sole nel principio del giorno fi leua fopra la cit-Ltà Orientale discoperta, & chiarificato l'aere & fallo puro da vapori, & continuamente manda innan Zi diesso alcuni venti sottili & boni, che fanno l'aere Sano; & poi fi parte il Sole da tal città dapoi che ? chiarificato l'aere sopra di quella mane le città che sono coperte dal Oriente ; & discoperte dal Occidente, il Sole non fi leua fopra di quelle, fi non circala fine del giorno, imperò non chiarifica, ne fottiglia il Suo acre, ma lo lassa humido & grosso, come era prima, & se il Sole manda venti alcuni a quei luochi, gli manda folamente verfo della notte, & dalle parti Ocdentali, che non fono cofi laudabili, come gli venti, che vengono nel principio del giorno , dalle parti Orientali. Mattelan ujos ante 5 . . . . 2 3 . "ramento chi avente, & ordinate.

and Au Il fine della Quinta Parte. a responed to a manest corpo, at produce supera-

of telere in . " . To queste si con corpo aereo di there bere the stay equeflor estamato deterwith figures, it is ditte in water, once for. re water flounds of danie lander conforma le ..

A charge of the Alimto nucleus mediante is 1316.

## PARTIE SESTA

Laqual tratta delle infirmità del tremore, che vengono alli corpi humani que

L'Solden all enoises la carione de le co

Ello bure da Water . E

Perche le passoncalellanton doso cagione di indure diuers accidenti, & infirmità ne i corpi nostri, & alcune passoni diversi accidenti, & son doveria esser colli perche l'animate vaa cola immateriale, & incorporea de pud trasmutare la cosa che è corporea.



A Maiestà diuina chea posto l'anima che è cosa immateriale; ne i corpisa gouernare una cosa materiale halli data un'instrumento obediente, & ordinato a quella mediante ilquale lei habbia...

shanda jelamente vergo della ve

areggere e gouernare il corpo, & produca l'operationi debite in esso, & queste si è un corpo aereo di sottile e chiara sostantia, e questo è chiamato da Filosos spirito, ilquale è di tre maniere, uno è spirito vitale, ilquale mediante l'anima conserua la vita nel corpo, l'altro è spirito nutritiuo mediante ilqual effo nutrifce il corpo. Et il terzo è fivito animale mediante ilquale da il fentimento, & il cognoscere e il monere ab corpo, & perche la fanita nostra consifte nel temperamento diquesti fpiriti, & le noftre infirmied procedono da diftemperamento di effi, imperò le paffioni dell'animo diftemperando gli spiriti del cor po, inducono infirmità , & temperandoli conferuano ouer inducono fanità. Ne obsta, che l'anima immateriale & quefte fpiriti fiuno corpt materiali perche effi hanno una certa proprietà & qualità occulta, & connenientia con l'anima, per commandamento di Dio ad obedirlas de douerfi in chafeun verfo, loco doue a lei piace, onde noi vedemo, che l'anima moue un braccio in suso, mediante il spirito che è in esso braccio, & mowe l'altro inginfo, mediante il fpirito che è in quello, perche adunque le passioni dell'animo alle volte moueno, inordinatamente li fpiriti del corpo, alle parti di fuora, imperò alterano force la nostra complessione, come più chiaramente apparerà qui di fotto. V Listritr is menouence secondo l'Arcton, e e son

Perche la triflitia & il timore freddano il corpo nealle parti di fuora; & rifealdano le parti inferiori, & l'allegiezza & audacia & ira rifealdano le parti di fuora; & le parti di dentro rafreddano Zanada 1922.

A Leune passion d'animo moueno li spiriti del corpo dalle parti di soria dentro, o questa è di dui specie vna, che mone subito essi spiriti alle parti N 3 ince198 L L B R O

interiori, es questa dil simore. L'altradia che truone a poce a poce, es questa di la tristitia, onde simangono le parti di suora freddo est depauperate de spixui est di sangua, est le parti inferiori si riscaldenanel rimore, est nella tristitia, di sense altre passioni d'animo so noche moueno gli spiriti dentre alle parti distinta de sano etiam di due specio eno, che mone subia, est suo etiam di due specio eno, che mone subia, est successiva en casa de che litto en ci sano etiam di due specio en poco a poco, es que sta è dira est est successiva en con el soco est que sta è dia e del est est en che si a procedita e bellitione di sangua, circa il core, est anchora henche en principio riscaldi dentro miente dingeno in processa de tempo manda il spirito a sali parti di suora, est impunifica gli interiori.

Percheil timore & la triflitia muone glifpiriti
alle parti di denuo se fire & Fallegrezzano
za moneno gli spiriti alle parti en cono
za moneno gli spiriti en cono
z

Li spiriti si muoueno secondo l'assertione dell'ani mo, alqual sono sottoposti, & perchaneltimo re et tristitia l'assertione dell'animo e di sugine lo obiet e timoroso, & risse abilezimperò suggobo gli spiriti le partice servicia e rissi udanse uelle prattinte viori appresso le vie del core. Et perche nell'ira, de nell'alle grezza l'assertione dell'animo è proseguire l'obietto, o per vandetta, o per sua dilettatione. Imperò si muo-ueno gli spiriti dalle parti di suora.

The continues of the continues of the state of the special Rerchanell'huomo quando haivergogna diuen the prima la faccia pallidate & poi rossa interest poi rossa interest pallidate of the state of the

Ella vergogna gli spiriti primasi nuocono alle parti di deutro. Imperò impallidiscono poi si astendeno suora, onde iurossi sue parti di suora, es so no alcune passioni d'animo cotrarie, che insieme occupano l'huovo es muoueno gli spiriti, a contraria parte, come quando l'huomo ha ira es tristita insieme, ouer allegrezza es timore, allora una parte dispiriti ua alle parti di sora, e l'altra va alle parti di dentro.

Perchenel timoretrema l'huomo : 3 31.103

L tremore procede da frigidità e diminatione di cal do naturale, che non puoreggere ne fostenere ima bri abandonando, adunque il caldo naturale il spirito nel timore le parti di suora, come membri depanperati senza regimento tremanole di silico di calco di calco

Perche alcuni per gran paura di qualche punitione hanno fete, & doueria effere il contrario; conciolia che il timore rinfredda, & la fete procede da caldo; che difecca, & non dal freddo.

N El simore si rinsredda le parti inseriori es superiore un segno di ciò è la pallidità della sa cia cia, e il rigore, ouero tremore delle parti esteriori, esteriori firifealdano, percou del simorofo li firiti dalle parti esteriori es superiori fuggono alle parti inferiori, e unteriori esteriori e superiori fuggono alle parti inferiori, e unteriori e erche adanque il caldosi unifec circa le parti del ventre, imperò si consuma e disfolue dimolto bumido vià gle parti di che procede se este e ibenche l'esmore induca fede que le parti este procede con mente dimenen nelle armineriori indoce caldo.

Perche ne i timoroli d'vna gran pausa frinoue.

. Sur il corpo, & alle volte fi mone vrinazione.

ne richte at a rodhagarent ne a prografia new

L'aldo nativale con il fangue lassano de parti superiori nella paura, & vanno alle parti inferiori
come è stato desso, en secondescendino molte humidid
anche adunato il caldo circa il ventre inferiore, & le
parti della veste a distato piùnidid, vete sono in que
torbizongregate, en quella por la natara le manda per
gli iniostimi o per la dan della vastano obtance.

Perche a quelli che hanno paura li trema la voce, & le mani, & il labro inferiore

Veta quest e procedent la debilità es prinatione in di cabore, delle parti superiori, es fuggono alle parti inferiori. I rema la voce, che viene dal petto per prinatione del caldo del firito, che muone l'aere nella cauna del polmona mella noce Et finistmente tremana per quella medritora ragione che l'endo naturale di

ebe procedesifmouimento del braccio è molto debilita to, percesse undato il sangue; & il spirito alle parti inferiori, perche le braccia dependeno dal petto. Tremu anche il labro di sotto, perche è piu mobileche quello di sopra, & sta piu situato contro la natura, esendo pendente in sujo, che il tabro dispra, che pende ingiu so onde mancando il caldo naturale in quelle parti, il labro di soprazion si mone, perche è situato naturalmente, de gli lacerti che l'tengono non diri ano saturalmente, ma il labro di sotto, non è situato così naturalmente, ma si labro di sotto, non è situato così naturalmente, puello lucco da che di bistato in il raldo naturale non mondo di che di bistato in il raldo naturale non mondo di che cetti vigore di sisse non mone so di vino mono mono in considera con mono mono mono in considera di sisse non con mono mono di con mono mono mono di con mono mono mono di con mono mono mono mono mono mono di con mono mono mono mono di con mono mono mono di con mono mono mono della con mono mono di con mono mono di con d

Perche fimilmente trema il labro di fotto il lab

La cagione è una medesima, che è stata detta ne i timorosi, che l caldo naturale nelli irati suggestalle parti di supra, co vassenta al collo, diche trema il tabra di sotto, co non di sopra, per quella medesima, cugione che è stata dettata novi ioni irasi all'illa

Perche nell riato non trema la vocene le mani, come nel rimorolo, ma pur trema il labro di fotto in tutti doi:

L sangue; & il spirito dell'irato sugge il cone

er le braccie, che dipendono dal petto, manel timorofonon si vinisce il sangue vel spirito circa le parti del petto Janzi sugge da essi vassene alle parti inseriori del ventre del mos solo

Perche ne gli huomini adirati vien lete come ne timoroli & non doueria effere per questo modo conciolia che l'ira accenda il caldo cir ca il cuore, & il rimore diminuifea debilita il caldo d'effo cuore

Perche fugge nel timore il caldo naturale, & il fipirito dal cuore, & dalle parti superiori alle parti inferiori del ventre, & nell'ira si congrega prima nelle parti del cuore suggendo le parti superiori, & inferiori, benche poi lassa le parti interiori, & tutto si spanda alle parti esteriori.

Gni passione di animo primieramente communica al corè, & imprime in quello la specie, et la simili-

similitudine del obietto nel timoroso produce su a similitudine timorofa nel core, da che è confiretta lanolle ranfarefuggire il fangue, de il finito dal core poue è quella fecto di obietto timorofal, de perchequanto a questo communica le parti del saponi tore, imperò etiam fugge dalle parti superiori. Manda adunque la natura il sangue caldo, & il fpirite alle parti di forto nel timore come e ftato detto. Ma hell mato la fimildine dell'obietto che fa qualche ingiuria, effendo nel cuore manda la natura il fangue y & il fpirito aqual luoco, con grande impetos es afalito; come contrada similitudina di quelle, che gli ha fattal'inginria, et poi sisparte subito alle parti superioria de esteriors acera care vendetta della ingiuria fatta, & per questo appare, che la fatcia dell'irato è pin roffo in processo del furore, che nel principio. Perche nel principio il sangue è nelle parti interiori del cuore, & in processo poi va alle parti esterioris en entre campantale and ?

Perchecrelos and a see see those che mule on the Perchecrelos and a see the Perchecrelos and a see the see the

L A cagione e stata gid detta, che'l caldo, & il fiprisonell'irrato si congrega al turre, & bog sie, di che rifulta sontitudine di calore, dalquad procede audacia. Et nel timore fi debiliti il childo, ande procede il contrario della audacia.

1 36 8 4 62 .. 1 ..

Per-

Finds want del objects to the order of a man deligente of the Perchene i timoronio interesta le li terficoli, è do deligente deligio d

Lealdonaturalescoppe e stato desto nel timore fug Lege dalle parti effendoris es superficialisalle parti instruoris, es seco porta il sangues es il filtud, onde per questa ragione benche il saldo sia adminisocirca les parti interiori de resticoli, niente dimeno effendo retivato alle parti dentro, es ritrabendo I bumido di essitesticoli, vien akoutrabersi.

wenderta della ere cità farra, de per qui la upe e sollo volle proprio dell'impressore del control principalità della della proprio della de parti niteria: Le cares en moroceffe e i van

D'una medesima cagione con quella che è stato della vrina, co egestione che molto moue la hatura nel simore, per il caldo vinto in quelle parti il quale dissoluendo molta bumidita spermatica, che è cosa a quelle parti, caccia fora per quella via.

Rerche nella trifittia, & anfietal & proign & ...

Rerche nella trifittia, & anfietal & nel fforte doulore l'huomoi grida ; & lamentafig. & nel tih more grande l'huomo tace sonni lun a ...

2. 2. 10 li more grande l'huomo tace sonni lun a ...

Vel che hanno dolore, & tristitia ritengono alquanto il fiato per esere adunato il spirito circa tirca il cuore nella ansietà, & nel dolore circa il luogo doloroso. Onde ricenendo la natura quel spirito nelle parti del petto poi con impeto cosi adunato lo manda suora, & reuether andolo alla canna del polmone sa moce, & clamore. Ma ne i timorosi il spirito none adunato encia le parti del petto, anzi si moue alle parti inseriori, & la voce non è altro, che vno monimento dissipirito nereo a riento per le parti superiori alla hocca, doue nel timpre si muone alle parti contrarie, l'impero non può esere clamore ne voce, se non debile nel suomo simido. Et per questo appare la dissenza pella reuocatione del caldo alle parti dentro in la paura a concella tristitia, perche nella paura e subita, & alle parti inseriori, & nella tristitia, & ansietà è paulatiun, & successione dale parti del capre.

Perche contiene l'huomo il spirito, &il fiato
Perche contiene l'huomo il spirito, &il fiato
l'amoronenchdolore, & nella ansietà.

Gni cofa creata usa a sna disensione qualche cos sa in suo aiuto. Onde noi vedenvo, che la natura ha dato ad alcuni animali songie, & ad alcuni le corna, & ad alcuni utiri instromenti da disendersi. Nel dolore admigne la natura circa di visare qualche cosa dolore admigne la calore, & questo è il calore, & il spirito, ilquale la natura ritiene a soccorrere al dolore, masse ansieta, imperò si ritiene lo anhelito, il spirito in tale passone.

terca il cuore nella anfictet, & nel dolere, n = :l luego comoull' aleq'il ebnarg artisq sllen charefle potentel petto perconimpete cofi adunato le manda

Dpelo nasce d'en sumo terrestre, che leua il calore maturale dalli membri interiori, ilquale venendo pot alle particutance per il freddo dell'acre fi convertein un corpo longo, & fottile, secondo la forma della porofità di doue effo. Mancando adunque il fumo, il pelo che si folena nutrire, & fermarfi, & pigliar angumento da quel fumo, come cofa che non ha fermezga, ma abbandonato dalla natura cade Wel timere adunque, debilitandofi molto ilcaldo naturale, debilitanfi etiandio la digestione di tutti gli membri, di che manca tale fumo terrestre, co conseguentemente cadeno gli peli. Anche il pelo se mantiene, & si fe ferma nella porofità della cute mediante un certo humido viscoso, ilquale mancando cade effo pelo , ampliandosi detta porosità : Et perche nel timore molto di tale humido fugge insieme col caldo e'l sangue al le parti di dentro abbandonando le porofita, doue sono gli peli imperò cadeno con short a chen poul ni zi

Perche nel timore, doue l'huomo teme della morte, vengono li capelli canuti, come accade ne gli huomini che fono in pregiono li cipili afpettano la morte, in alturi li carelli canuti, come accade ne gli huomini che fono in pregiono li cipili appettano la morte, in alturi li carelli carelli carelli con morte in alturi li carelli care

A canitie de peli non procede si non dal mancare del nutrimento, che induge gran siccità nelle par ti cotance di che abbandonando l'humido il pelo come cofa difeccatà, & depauperata del suo bumido, deuenta bianca , doue prima deuentana d'altro colore, come appare nella paglia, cheeffendo piena d'bumiditate tra al uerde jeo quando è difecata tra al bian. co. Conciosia adunque, che nel timore abbandonando l'humido delle parti cutance, quei luochi viene arimanere la sostantia del pelo diseccata, euaporando anche molto del suo humido, per non essergiopia il caldo suo naturale, che tenenaquel humido, imperò deuenta bianco per quello massimamente intrando in luoco di quel humido l'aere che dà anchora maggiore bianchezza, che da fe non baueria. Et questa non è vera canitie, ma è vua bianchezzas laquales acquifta il pelo per grande discocatione fatta dalla retanta allegrezz viocatti gligorer er il canasunq . wale del corp. shirt aden indo il core fora chalare.

Perche nella bianchezza de capelli già detta per la paura fiinbianchifcono gli capelli nella cima coluochi remoni della cute nche ne gli luochi vicini , & doueria effere il contrario, perche più deue riceuere impressione di ficeità dalla cute quella parte cheegh è più. propinqua, che la parteche è più remota. alaugus effere . . . . , the introduce . , or finite las-

The Aparee del capello, che è più distante dalla cute, a molto più secoa copo la parte che gli è piu propingua, & ba anche manto caldo naturale, imperò piu tosto manca quel caldo, & confeguente--109 mente

mente enapora il fuo bumido che'l caldo yer bumido della parte che è vicina, ilquale è molto maggiore.

Et bonche maggiore impressione riccua dalla cote la parte propinqua, nientedimeno ha tanto caldo, es humido che non lo abbandona cost tosto; es al tatte comè il caldo, es l'humido della parte rimota che è molto pocazzio.

i Perche vna grande allegrezza ammazza in organi Phiomo, con come vna grande my object m objectni distrificia, & paura i mandi da sala

tipper in fact in the me is on it was not in the C Enza fpirito, & valdo natural non può flare la vi Dranet corpo, & perche in tate allegrezzu efcono fuoragli firsti alle parci efteriori: Perchepotria efte retanta allegrezza, che tutti gli spiriti & il caldo naturale del corpo abbandonando il core, faria esalare faora, co cofi eftingueria la vita. Et perche nel timore fugge il caldo naturale dal core alle parti inferiori. Et perche patrig effere tanto timore, che tutte it firito,et caldo del corpo laffando il cuore, & tutte l'altre parti si vamia nelle parti inferiori del ventre, di che rimaneria l'huomo morto. Et perche nell'ansietà il caldo si aduna circa il core, & laffa tutte l'altre parti. Potria adunque effere tanta, che tutto il caldo, & fpirito laf-Sando tutte l'altre parti del corpo. Et univianse alle parti del core, de chi foguitaria grande inflammatione, & destruttione di effo caldo, & fpirito, onde feguitaria mortes . 19 , Mas . No.

Percherofficegliocchi agli huomini irati, &

The description of the construction of the con

Perchela imaginatione dell'huomo, a sogitatione ferma ad alcuna egritudine fa moltes volte venire quella, onde gli Medici comandano, che nel tempo della pessilentia l'huomo non debbia pensare ad alcuno huomo amorbato, ne hauere paura di morbo, & dicono questa essere la peggiore cosa, che possa hauere l'huomo in questempo

L assendo l'opinione d'Ausenna, & di tutti gli ciamo sopra di cià che ogni specie & similitudine di qualunque cosa participa alquanto la natura di quella.Verbi gratia la specie della cosa calda representandola nella mente dell' buomo, quando fermamente lui gli considera, può generare, mediante il spirito et il san gue, che la natura manda al luoco di quelle imaginatione vna certa calidità nel corpo humano jumperò molto gioua a quei, che hanno l'infirmità calda cominuamente a pensare di cose fredde, come acque, giacsia, neue & altre cofe, & a thi ba l'infirmità fredda, giona a penfare continnamente delle cofe cable Conciofia adunque, che penfando l'hnomo nella peftalentia bà virtu tale imaginationenel tempo a ciò diffosto di venenare & corrompere il fangue de gli hamovidel corpo; & potria inducere il morbunelle paret dentro senza nissuna altra cagione esteriore . Anche douc è tale imaginatione, non puo effere, che non glo cada qualche timore, or done è simore, molto fi debiblice la natura, & non è peggiore cofa ul tempo del morbo, che quello che debilifce la natura, perebe non è cofa ché viu resistual morbo, che essa natura. Et èqui da notare, che tutte l'altre paffioni dell'animo edio, et inuidintriftitia, & anfieta, & l'odio in fe contiene duc cofe, cioè ma & tristitia . Imperò gli queste di queste paffioni , over delle altre con le fue vagioni preditte . Et qui finiamo il primo libre di questa opera, done sono State scritte le cose che hanno a conserviare la faniad del corpo debisamente, hon way to mange

office of a color of account of account of the color of t

## TARTE SETTIMA.

Laqual tratta del nascimento delli capelli, che viene all'huomo,per la vita, & altri bellissimi secreti, molto vtili à diuerse persone, liquali piaceranno.

Perche il capo è tra gl'altri membri pelofiffimo nell'huomo, & il contrario negli altri animali.

> L pelo, come e stato detto, procede da quattro cagioni, cioè efficiente, materiale, formale, & finale, come ciafcuno altro effetto la cagione efficiente del pelo è duplice... Vna è il calore naturale del corpo

che eleua il fumo dall'humido del corpo alle particutance. L'altra è il freddo dell'acre, che inspessa, & coagula quel fumo, reducendolo alla forma del pelo. La cagione materiale è duplice, una remota, & è l'hu midità del corpo, l'altra è piu propinqua, & è il fumò terrestre, che cuapura dalla detta humidità. La ca-

2 gione

gione è formale, & la figura del pelo che deue effer longo, & ritondo. La cagione finale si è diuersa, perche la natura ha fatto alcuni pell per bellezza, come sono gli supercilij, & gli capelli del capo. Alcuni ba fatto per tutela, & difensione delli estrin-Sechi nocumenti, come sono le palpebre, & anche alquanto gli capelli del capo sono fatti a questo fine per difensare il corpo dal freddo, er dal caldo. Perche adunque l'huomo è di flatura dritta, tutti gli fumi del corpo afcendeno atcapo, come al camino di tutto il corpo, & iui peruenendo quei fumi, & ritrouando le porofità del capo assacceperte, & motte commissure si ritiene iui quei fumi, & per il freddo dell'aere fi coagula ; di che poi fopravenendo vi altro fumo congiongonfi con il primo congulato, & caccia quello fuora delle porofità, intrandogli lui insino che è coagulato, & dapoi vi soprauenne vno altro fumo, & fail fimile, & per questo modo f genera, & allonga il pelo, ouero capello del corpo, effendo il capo tra gli altri membri humidiffimo , & capace quasi di tutti gli fumi del corpo, & le porosità estendo aperte come richiede alla generatione del pelo di ragione dene esere pelosissimo concorrendoglitutte le cagioni, & questo ba fatto la natura, per decorare il capo, er per difenderlo dal caldo, & dal freddo, & questo ha fatto nell'buomo. Mane gli altri animale la statura non è dritta. Onde non ascende tanti sumi a i capi lore, es poi le parti del capo non fono cofi parofe ne gli fono tanse commissive, come nel capo dell'huomo, di che il fume non può penetrare, dall'altro canto, quei fumi che wanne alle partifuperiori in gli animali brutti, alcun fi transmutano in crine al collo, ouer iube , come nelli Loni y in alcuni fi transmutano in corna , in alcuni fi transmutano monghie, et in alcumi si transmutanorn roftri & fimiti altri membri, & lo buomo non ba alcuna di queste cofe, ma tutto est fumo che afcende al capo si converte in pelo, & per quest a ragione riman-Rono l'altre parti dell' buomo manco pelofe, o piunes se cuaporando la maggior parse di fumi, al capo, come è ftato detto : Et perche ne gli altri non ascende tanta moleitudine di fumi per non effere la loro flasura drit sa, & ctiam non possendo molto penetrare la fumosità fuori del capo loro, per non effergli commisure, ne anche le porofità aperte . Imperò fi spargono detti fumi per l'altri del corpo, & enaporando alle parti cotanee, si converseno in peli. Onde per questa ragione sono te femilionation of comments. In the manifest of a later and the femilion of the managers.

turatoo lab inland aciontabio alla acta Para Pet con percome accu 2003 annon italind og olta lace, com plessione, net quali peritagon este a bumide no pue enaparare fumo alcuno, di ebererana la cagione mua

The Magnetic one mot peto blira de cagioni direct la forma y electe porofied frame aperte in mode, eté i fumo eté direct peto sposta penerrare alle parti di fuora. «Moa mon bijogna anche y che la fuora de me fiano tanto aperte la bet i funo in muna mande me la confidente de la

possarienere in esse. Onde non denno essere ne troppo ebiuse, ne anche troppo aperte. Et di ciò appare che'l sumo che ha a generare il pelo, diè esser terrestre, es misto con humidita viscosa, perche se il susse non si po tria tenerare nella porosità, doue si ha a coaquilare, ma si conuerteria in sorditie, o in sudore, ouer totalmente fi conuerteria in sorditie, o in sudore, ouer totalmente fi concethe preside adunque, che nella cicatrice, es tuochi brusati, siano la porosità della cote in tutto serrate, doue non può penetrare sumosità alcuna. Imperò ini non si può generare peli.

Perche alcuni huomini fono fenza peli, ouero ne hanno po-

Vattro sono le cagioni di ciò. Prima il disetto del caldo, che a eleuare il sumo, come accade nel le semine, & in alcuni huomini, euruchi, cioè castrati, & esseminati, che hanno poco calore naturale. Là secoda cagione è disetto di humidità del cor po, come accada inalianti, che sono di molta secca com plessone, ne i quali per manucamento d'humido no puo euaporare sumo alcuno, di che manca la cagione macriale diesso polo. La terra cegione di strittara delle porosità cotanee, come è stato ditto. La quanta è l'ampliandine, & larghezza de sse perosità ande gli huomini che le hanno troppo aperte, & anche quelli che le hanno troppo chiuse; sono indesso si alla generatio

ne peliser tutte queste è già stato detto. Quelli adunque ne banne pius & per queste cagioni banne manco peli adosso, è quelli che l'banno, tutte sono onnino senza essi caracteri della contra della

Perche in alcuni fi genera la caluitie,&

A caluitie procede da difetto d' bumide, et abbon dantia di fecco nella parte anteriore del capo, es que sto procede foprauenendo l'esate simile, perche in quella manca più l'bumido, che nelle altre etadi.

Petche procede più tosto la caluitie nelle parti anteriori, che nelle parti posteriori, & doucria essere il contrario, perche le parte posteriore del capo è più secca, che la parte anteriore.

Leddere de capelli non è se non per disetto dell'humido viscoso, es conglutinoso, es per apertura del
le porosità del capo. Perche adunque le parti posteriori del capo ha le porosità sue più dense es chinse
es circondata da molta carne humida; laquale etiandio conserua l'humidità viscosa, che è nelle porosità di
quella parte; es che iui serma la radice de capelli.
Laqual cosa anche aiuta la propinguità dell'osso del
capo, alla medolla del cerebro, in quel lucco simperò
per queste cagioni i capelli de quelle parti sono molto

tenaci, o non si puono si non con difficolta rimuonere de li. Ma le partianteriori di esso shanno le porofita fue più aperte, & ba manco carnofita & bumido viscoso, & è piu remoto l'osso del cerebro, & continua mente è piu esposita alle cose che la risolue, & diseccano che la parte posteriore di che la sia di sua natura piu bumida, che la parte pofferiore. Nientedimeno gli occorreno a quella molte cose piu diseccative, & che continuamente più rifolneno l'humido fuo, che la parte pofteriore. Et per questo appare, che adueng che la parte posteriore fia difua natura piuferca, che l'anteriore. Nientedimeno ba l'bumido più uifcofo & tenace, che ritiene ini gli capelli, & è manco rifolubi-Verchela parte dinanzi. Di che feguita, che in preceffo dell'età dell'huomo, più fi diferen, es più denemba di--feccalala parte anteriora febe la posteriorello su

Perche non cadeno i peli delle ciglia, ne fi gene ra caluitie in quei luochi, come fa la parte anteriore del capo, detta caluaria. Et doue-196 ria effere il contrario, perche questa partec - Amoltopiù lecca che quella anala aniloro :

T Acagione e quella medefima, che Stata detta mel quesito dinanzi, en che aduenga che lisa bumido nelle parti delle ciglia che nella parse chiamata chlauria, mentedimenaquel poso d'humido, che bas èpin viftofa és tenece a donfernare à pelidelle ciglia che l'humido de quell'altre parti , benebe fia molto pius onde i peli delle ciglia fono pius groffis & piu 21.02.

Perche ne gli ethiopi, ouer huomini negrinon vien caluitie; & doueria effere il contrario conciofia che lo ethiopo ha le parti del corpo molto refolute, & difeccate dal caldosche

regna in quelle regioni.

Per simile cagione che e stata detta nelli questi di nazi si risolue anche asto Etelebe in quelli huomini negri l'humido delle sue parti è viscoso, & tenace, perche te sesolutto il sotti per il caldo, e è rimasso il grosso glutinoso: Onde essente thumido della passe anteriore det capo senace; es grosso in quell'imperanon cadono glalivo capelli, di quella parte y come se moi, ne i quali i humido non è costroso e senace.

Perche negli eunuchi femine & putti non adniene caluitie : ma ne gli huomini fatti ei Es doueria esser il contrario. Perche gli huomit

ni fatti sono molto pelosi.

Titic pudic femine superinneth regnancimental bumidital shapates office the love raid drafter ale, er non lass a she'l dispo caldo temalcun fumo alle parti cotance, ma staini sofficato, di che rimangono tal persone seva poli simurevando sum la sudine dell'humido, che è in que ce proposi de spirit de sum di cal

pi non lassa cadere li loro capelli, per non esser anche fatta sufficiente diseccatione di quella parte. Et di que sto tutto è il contrario ne gli buomini fatti, perche il loro caldo naturale non è soffocato da molto bumido. Ma è sufficiente a leuare le sumosità del corpo alle particotanee, di che poi in essi si generano peli in diuersi tuoghi del corpo, oltra di ciò e fatta nella parte anteriore di capi loro molta risolutione, er diseccatione, di che douentano calui.

Perche quei che viano troppo il coito tosto

Leoito rassedda, & disecca molto il capo, onde diseccando l'humido delle parti anteriori del capo, er sottigliando la sua uiscosted, per laqual tenena sermati li capelli si vengono a cadene esse capelli. & rifreddando il corpo, se debilita il caldo naturale, che no può elcuare le sumosita del corpo a quella parte imperò non senera pin in esta, onde cadeno gli capelli dinanzi, er non generandosene piu per le cagioni dette, seguita caluntia.

Petcholono alcuni huomini, checomplenza ca - rapelli, liquali frequentando il coiro doallo oped na repentano capellati i fini na - rapida na repentano capellati i fini na

Leoito anacuamolto le bumidita del carpo per la via del ferma, es molto acuifice il caldo del corpossono adunque alcuni buominische banno molta bu
midità, laquale tiene il caldo sopito, & soffocato, che
poi il coito tal bumido se diseccaset rimane il caldo più
possente a far euaporare li sumi che prima, & conseguentemente sufficiente alla generatione de' capelli,
doue prima non cra sufficiete. Ma è da sapere, che questa non è vera caluitie, anzi è una prinatione dicapelli iquali poi si generano per il coito.

Perchel'huomo che è caluo di natura, la caluitienon può recuperare più i capelli, in gli altri animali ne i quali cadeno peli ; o piuma fi recuperano loro peli, o piuma. Et fimilmente ne gli arbori; in liquali cafcano le frondi, & poi fi recuperano.

I L difetto de pell, ouer piuma ne gli animali brutti.

Les delle frondi ne gli arbori procede dalla qualità
del tempo, cioè dal freddo, ilquale congela & difecça
l'bumido viscoso, che teneua li peli, ouer piuma annafle alla cote, ouer le fronde anne fle all'arbore, imperò
nell'inuerno sadeno gli peli, em giuma a gli animaz
li, di le fronde a gli arbori. Diche poi sopranenendo il tempo contrario cioè caldo, fi aprone le porofitd, che erano chiuse, de l'humido che staua fervofitd, che erano chiuse. L'humido che staua fervofitd, che erano chiuse che l'humido.

L'humido vi l'anima de l'humido.

L'humido vi l'anima anima anima l'humido.

L'humido vi l'anima anima anima l'humido.

L'humido vi l'anima anima anima anima l'humido.

L'humido vi l'anima anima anima

natura dalle parti dentro per la diseccatione che sa il caldo naturale nel humido, & non è per varietà di tempo. Onde quando oadeno i capelli all'huomo nella vera caluicie non si possono ristaurare, prouenendo dal naturale.

Perche alcuni animali brutti fimutano di peli, come il cane, il bue; & alcuni non fi mutano, come è il porco. Et fimilmente in alcuni articori cadeno le frondi, come allevite, & al falice: & in alcuni non cadeno, come all'arcide prefito, & al lauro estima y 19n ficulario di anima di annue qui il genel o presentanti di annue qui il percentanti di annue qui

D Er due cagioni cadeno i peline gli animali, & le I frondi negli arbori. Una è quando l'humido loro è aereo, & fottile , con poca visicosità, di che per ogni cofa che congela, & disecca si viene à rifoluere tal hu mido , & confeguentemente eadeno le peli, piume, & fondi. L'altra cagione è debilità del caldo naturale; il qual non puo far buona digestione, & confeguentemé te non può diffolnere funiofica dall'humido nutrimentale del corpo onde mancano i peli, piume, over from di. Tutti adunque el Animali che hanno l'humido viscoforennes, or il calle maturale suo off al forte a dige rive il nutramento non fi incitano di peli, ne di piume come e l'huomo, con porcojed alona redecili, de von nerfo quelli animale, che hanno l'humide foreste per non reoppo vifecfo, facilmente e diforabile, averche banke puoce valore naturale, fi marari de peli, o pui me. Et similmente è ne gli arbori, che quei che hanno Phumido viscoso, en tenace, non si mutano di fronde, come è il lauro il cipresso, Maques che l'hanno sottile, en acreo si mutano.

Perche cadeno le frondi pell'inuerno, & non nella estate, & doueria ester il contrario, perche il caldo più disecca l'humido, che non fa il freddo

Let July 3 of wike land bail Nenga che'l caldo difecchi molto l'humido di A effefrondi, nientedimeno communemente se ne aggionge, perchele porofità sono aperte, & il caldo naturale dell'arbore insieme con l'humido vengono alle parti di fuora; & cosi restaura l'humido che rifolue il caldo, & anche quell'humido è appresto al prin cipio della fua generatione, fi che non è tanto difeccato, che nella estate possa cadere le frondi Ma nell'inner no estendo l'humido della fronte per il caldo della estate passato, molto diseccato, & sopranenendo poi il fred do congelando lo fornifce di fescare il refiduo di quell'bumido, et non poffendofi reftaurare tal'bumido, per effere chiuse le porofità dell'arbore per il freddo, & per effere il caldo naturale zinchiufo nelle vifcere della terra, cadeno effe frandi, done al tempo della effate non cadeuano

Perche se sastra l'hnomo dapoi che è barbuto, gli cade i peli della barba, ma non douenta caluo.

chief in this program

Teli della barba si generano dal caldo naturale for L tificato circa le parti del capo, & poi rifettandosi il detto caldo dalle parti superiori del capo alle parti inferiori, cioè della faccia feco mena & moue le fumosità alle mascelle, dellequali generasi poi i peli della barba. E perche l'huomo castrato indebilisce molto il fuo caldo naturale, non hauendo teflicoli . Imperò il (no caldo che è circa la testa è debile in tanto, che non pud reflettere le mafcelle, & confeguentemente non può menare la fumofità a quelle parsi di che man ca la barba in quello . Ma non douenta caluo , perche come è ftato detto, il caldo fuo naturale è debile, et non è sufficiente a diseccare la parte anteriore dal cerebro , da che procede la caluttie , & anche continuamente afeendeno molti fumt alla testa dalliquali fi genera capelli. Onde è qui da notare, che la caluitia, & la generatione di peli in la barba, procede da uno calo re forte, & acuto, che è nelle parti della tefta, aunega che l'bifognische l'caldo, che fa la caluitie fia più acuto of difeccatino, che il caldo che fa la barba. Et di ciò feguita, che chi è caluo, ba la barba, manon feguita. che sia caluo. Item nota, che ogni caldo quantunque sia rimesso, & debile è sufficiente a generare capelli nel capo, perche ogni caldo è sufficiente a generare pe-

li nelle altre parti del corpo, se non e forte, de acuto. Et secondo la diversica del caldo naturale in diverse membri del corpo fi genera più peli in vn luoco, che in on altro Diciam dunque, che quattro fono li gradi del caldo naturale nostro Il primo è molto debite, co que Sto e sufficiente a generare li peli nel capo, & le palpebre e gli peli delle ciglia. Il fecondo grado è un po co più forte, & acuto, & questo è sufficiente a generare gli peli, che fono circa le parti di tutto il corpo, dalla gola ingiuso cioè gli peli che sono sotto le braccia, es le peli del pereniochia, nientedimeno questo non faria fufficiente alla generatione de peti della barba . Il ter-Zo grado è molto maggiore, che l'viene da granderom flettione alle partidelle mafelle, er quefto generata barba, ma non è anco sufficiente di indurre caluitie, fe non fi acuifce, & foreifica più, & questo è il quareo grado, quando tanto fi fortifica, che l'difecca la parte anteriore del capo , & fa l'huomo esere caluo , adunque l'huomo caftrato, perche ha folo il primo, eril fecondo grado, manca del serzo, & del quarto, & impe ròsi può generare capelli nel suo capo, & peli nell'altre partidel capo inferiore, ma non può esser barbuto ne anco effer caluo.

Perche la femina non habarba, ne anco non è calida...

S finite carione si ossigna a quello dell'huomo castrato, che la femina ha il primo, co il secondo gre L I BIR TO

do dell'acuità del caldonaturale, & mança del terzo, & del guarto, & fopun alle volte si vitrouasse qualche feming harbuta, serio segno di gran calidità, & che tutsemina, barebbe il terzo grado, ma non il quarto grado, be inducesse in quella caluitic, n sismusa o il sergo prodoche inducesse in quella caluitic, n sismusa o il se

Porche l'huomo castrato, & la semina hannail acaldo naturalepiù rimesso, & debile, che

L'caddo si fortifica nell'huoma che non à castrate.

per restessione sua alli testicoli. Onde disessicoli sono mo obstatule, doue reuer bera il cado del cuore, coini miendosi si restette alle parti disotto, coi poi inessocuone si fortifica. Non bauendo adunque la seminatossicoli esteriori, co similmente l'huomo castrato, il loro caldo naturale non può bauen tab restessione da esse
testicoli al cuore, co così non si fortifica nella sua minera, ma spargesi alle parti inseriori, coi il caldo dispenso è molto più debite, che il unito a natura, che se coi con

Perche in l'huomo prima si genera si capelli, & le ciglie, & le palpebre, & poi in successo di tempo si genera gli peli sotto le braccia & nel petenicchio, & da poi anche in piu processo di tempo, si genera la barba, & poi all'yltimo douenta caluo.

Lealdo naturale nel principio del nafeimento del l'huomo è sopito, & soffecato nella humidità del corpo

corpo che all'hora è molto grande de che è molto debile. Imperò non è forte se non nel primo grado, &. in processo di tempo si viene a deseccare tale bumidi-, tà che non è tamanta, & il caldo naturale più acu-. to, & forte acquista il secondo grado, & inprocesso di tempo anche più desecca tal humidità, & conseguente, piu se acuisse, & fortifica esso catde naturale, & cosi acquista il terzo grado . Vltimo poi minorandosi tal humidità, & fortificandosi il caldo naturale fe genera il quarto grado che induce tanta ficcità che induce caluitie. Et benche nella vecchiezza fe genera caluitie, & la barba quando il caldo naturale è molto debile, & remesso per respetto del caldo che stato nelle altre etade precedente . Nientedimeno è forte nel terzo, & quarto grado già detto. Onde benche'l caldo del putto onero infante sia più forte in fi che'l caldo nel veechio, pur nientedimeno il calde del putto soffocato da molta humidità si che non può operare se non la operatione del primo ouer secondo grado, & il calore del vecchio che è molto più debile perche è congionto con gran ficcità laquale acuisce & fortifica la oporatione de quella efsendo in secco lima del caldo, imperò fa operatione il caldo del vecchio del terzo oner del quarto grado che non può fare il caldo del putto ben che sia più forte, & per questa medesima cagione appare che benche una fanciulla ouer una femina giouene babita il caldo naturale più intenso, & forte che l'huomo vecchio, & nientedimeno generafe barba, & caluive nell'buomo, mientedimeno non si può generare la semina giouene per quello medesimo modo, & ragione che è stato narrato nel precedente questo.

Perche non si genera la barba nella fronte, & ne i pomoli della faccia più tosto che nel meto, & nelle masselle osi come de ragione doueria nascere, perche la fronte è più appresso della resiessione che fa il caldo del cerebro. Onde doueria riceuere più simostia cheatro luoco della faccia, & li pomoli delle guan cie hanno essa possista aperte per le quale possiono passare li sumi che ascendeno di che doueriano essere pelosi.

A natura non intende deformità nella faccia de l'huomo. Imperò non renerbera la fumofità del capo alla fronte perche serà staso troppo deforme co-sa a generare gli peli nella fronte, ma gli renerbera al loco che più conneniense a faluare la bellezza, e questo è il loco delle mascelle. E de mento done esiam dio ha fatto questo essa nama pri dritta rener ber ano mascello, E la femina, anno pri dritta rener ber ano biquo alla fronte; en estimanella fronte è omo osto molto grosso done non può molto penetrare le sumo no è così perlosa. Et similmente gli pomoti delle guancie non sono pelosi, perebe non sono al dritto della drite non sono pelosi, perebe non sono al dritto della drite en no sono al dritto della drite.

tà rêuerberatione, ma il obliquo, & anche est pomolt fono tanti rari, & aperti nelle porosità sue che no ponno retenere essi sumi, ma estalano sora. Et per questo noi uedemo che alcuni rustici che non hanno così le porossità di pomoli aperte sono pelosi in quei luochi.

Perche glipeli delle ciglie erescono più ne i

L fumo de che si genera i peli delle ciglie passa per le gionture delle osta che sono ini, & perche essendo l'hiuomo giouine quelle gionture sono più chiuse. E più congiunte per l'humido de quelle parti che abonda in quella etade imperò non può esso sumo liberamènte penserare per quelle gionture. Di che nella giouentia un ponno essere peli delle ciglie troppo longhi. Manella vecchiezza l'humido di quelle giunture è più descato de onde esse penserare per peli delle ciglie troppo longhi. Manella vecchiezza l'humido di quelle giunture è più descato de onde e osse più distante, e conseguentemente piò più liberamente penetrare esso sumo alle ciglie, & però si prolonga i peli de quei luoghinella vecchiezza.

Perche tra tutti gli animali solo l'huomo douenta caluo.

L capo dell'huomo è di più rara compositione, e manco carnoso, & conseguentemente più sacile, & essectabile che il capo d'ogni altro animale brutto, che è più carnoso, & più denso, & pien di bumidità LIBRO

viscosa, & imperò non facilmente essiccabile. Onde per questo non può correre i capelli loro a caluitie, come il capo dell' buomo.

Perche le parti della schena ne gli animali, brut ti sono più pelose che le parti del petto, & nell'huomo è il contrario, che le parti pettorale dinanzi sono più pelose, che le parti della schena di drietto.

A natura prudentissima in ogni sua operatione continuamente minuisce le parti,che sono esposite alli nocuméti efteriori de difensione più che la può, O perche la schena delle animal brutto è esposita più a venti freddi, & caldi, che le parti del petto, imperò hafatti li peli nella schena a defendere quelle parti da d tti nocumenti, & anco acciò aiuta che'l fumo con tinuamente alle parti superiori, lequali fano le parti della schena ne gli animali brutti, ma all'huomo la parte anteriori del petto, & del ventre è più effosta alli nocumenti estrinfeci, che le parti posteriori, imperò manda la natura le fumofità generative di peli, alle parti anteriore , come quelle luoce , che piu ha bisogno di tutela, & defensione. Et anche le parti po-Steriori dell'huomo non sono situate nella parte superiore del corpo, come sono quelli de animali brutti, mperò non ascendeno cosi le sumosità a quelle parti, come fanno ne i ditti animali.

Perche alcuni huomini hannoli peli del corpo negri, alcuni bianchi, e d'altro colore:

corners is one probugal en command his in-C Econdo la diversità del fumo che è materia della qual fi genera il pelo, & fecondo la dinerfita del caldo che liena tal fumo alle particotance e fe dinerfifiçano i colori de peli dell'huomo, onde quanto il caldo è piu forse tanto più è possente ad alleuare fumo più groffo, & terrefire, & fusco, & conseguentemente se generail pelo negro . Similmente effendo il fumo terrefiredi fua natura come è nella complessione melenconica hauer adufta generafe il pelo offufco, & negro. Onde de ciò appare che una generale occasione de -maggiore negrezza di peli, et grande aduftione del fu mo che è materia dellaquale si generano essi peli. Et similmente per le contrarie cagione proueneno; pelli - bianchi liquali fecialmente fono tre. Prima e quando la cote è bianca nell'huomo che da quella si lieua vno fumo bianco generativo del pelo bianco dato che etiam da tutto il corpo si leni è fumi, & che quei fusfeno negri, & adufti mescolariase ditti fumicon il fama bianco della coter, et done feriano nasciuti i peli al tutto negri se generariano peli tra il bianco, on negro cioè de maggior colore. Quando adunque il fumo della cote, & il fumo de tutti gli altri membri fe concordano in bianchezza fanno i peli molto bianchi, & quando in negrezza fanno i peli molto negri, & fe in fe discordano fanno i pelitra bianco,

& negro, ma il più forte vince, & tira più il pelo al Juorniore . La feconda cagione effeccatione della fastantia del pelo ouen prouenga destro suer de fora per che quando la cosa è piu bumida tanto appare più negra ouer verde, o poreffendo defecs a domenta bianca cofi nel pelo defeccato che l'humidità, Wil fumo che eranosparesper la sustantia de esso pelo le fractano obseuro, & negro, & poidesecure rimane il pelo piu trasparente, & chiaro Dudénppare pin bianco . La terzacagione, & debilità del caldo naturate che liena il fumo perche essendo debitest generamolto flemma, dallaquale si rifolne, & liena un fumo bianco, & aquoso, & acreo il quale il caldo per debilità non può adurre ne separare da quella ditta aquosità ne verità de che nafoe il pelo bianco s come accade ne gli buomini vecchiso malcuni ground the bano il capo mol to freddo, ne i quai fono i peli oner capelli canuti . Onde la bianchez za de petiche procede da questater-Za engione e vera cantiowould " ... do stored

Perche ne i conualescenti channo hauuta longainfirmita doubniano bianchi i loro peli, e poi quatto fono reflaurati douentano negli.

fund .. iten , intino and pelo brond dato

L'excapione già è stata ditta perche ne i conuale-L'senti è stata deseccatà la sustantià di lorò peliset la humidità sua nutrimentale resolutà, de che per la seconda cagione sopra ditsa douentano bianch; ma poirestaurando ditta humidità che in glipeli penetra vapori vapori fumosi liquali gli fanno offuschi, & negri come la savra deseccata, & bianca, & poi bagnata douenta negra...

Perche chi porta il capo discoperto, & maffine flando affole douentan bianchi li loro capel li, & è per il contrario chi di porta coperti fono negrina per il gallo capet di loro lada. Il

Na medelima cagione di questo è con quella che che stato ditta cioè per deseccatione della humidia suffantiale del capello. Onde in quei che portano il capo discaperto al fole se deseccano, er risolueno gli sumiche sono nella sustantia del capello che I faceuano negro, er in quei che sportano coperto tal sumo non se risolue. Es per questo appare la cagione che le donne stanno con li capelli sparti al sole cioè, per sur reche douentano bianchi.

Perche queiche portano il capo loro coperto douentano più tofto canuti che quei chell portano difeoperto, in al uno che lodo igna

I vapor i flematici cioè refoluti dal flegma patrido quanto più se retengono circa le parti della co re tanto più tosto la accelera la canitle, co quanto più esfalano, co escono suora tanto più se retarda. Perche adunque nella copertura del capo tali vapori non possono cosi ben estalare come essendo il capo discoperto, imperò appare la ragione del questo.

P 4 Per-

Perche il fumo del solfere imbianca i capelli.

L solfere desecca, & sottiglia il sumo grosso, & opaco che era sparto per la sussantia del capello che douenta bianco.

Perche solo l'huomo fra gli altri animali, & il cavallo douentano canuti, & pur doueriano anco gli altri animali douentare canutisela caluitie procede da debilità del calore naturale per la qual se genera moito siegma. Douentando adunque gli altri animali vecchi come l'huomo, & il caldo manca il suo calore naturale, & conseguentemente se debbe generare siegma assa, per corrurione del qua le si douerebbe generare la canitie.

Huomo è di molto longa vita per rispetto de gli altri animali onde per longhezza di tempo se uic ne molto adminuire e debilitare il caldo suo naturale, anzi che la sua vita se estingua, imperò è molto piu de bile il caldo naturale dell'huom uccchio, a tanto p tato che il caldo de gli altri animali che sono de breue vita. Perche il suo caldo naturale non se possitio molto forse in si briene tempo debilitarse, de che non se genera ianto siegma in tali animali altempo della loro vecchiezza come nell'huomo vecchio, er conseguentemente non se putresa ne i loro capi siegma, per laque

quale putrefattione habbiafi a generare caluitie, & questa è una cagione. L'altra cagione è, che'l caldo delhuomo e molto passibile, o il suo oso e molto sottile, & ha molta quantità di ceruello, a rispetto della sua quantità del corpo, in comparatione a gli altri animali, di che è molto più humido & flegmatico, & più to-Stotal flegma putrefattibile. Mane gli altri animali l'offo del capo è duro, & agroffo, & hanno poco cerwello, non molto humido, che è ben difefo, & protetto dall'offe suo. Imperò non si genera molto flegma, ne si putrefa. Onde non si produce canitie in quelli. Et per questa cagione appare, che ben che'l cauallo sia di pocavita, hanientedimeno assai cerebro, & il suo ofso è molto debile, & raro & passibile, di che nel capo suo si genera flegma affai, & putrefasse di che in esse si genera canitic . Et per questa medesima cagione etiam appare, che benche lo Elefante fia di longa wita, nientedimeno essendo loffo del suo capo duro, & poco passibile, & il cernello suo piccolo, con poca bumidita, ben difeso dal suo offo, imperò non donente canuto . cornidates to see ..

Perche pui tosto douenta canuto in l'huomo il capo, che in le altre partia de utilia?

Tacagione di ciò e ebet supo ba più humino che nessuna altra parte, com esto se congrega più supersuita flegmatico e colo congresa con con conPerche deucntano prima canute le tempie che l'altre parti del capo, & poi le parti dinanzi, & terzo le parte posteriore, e quarto, & vlumo le parti del petenecchio.

Done e pin humido flegmatico, o manco calore naturale, un fi genera piu tosto canitte come e ji ato ditto . Experche welle parti temporale e manco caldo naturale che nelle parti anteriore, & etiam teditte parti fono più humide effendoli alcuni lacerti carnofi, & le parti anteriori fono molto fecche per rifpetto a quelle, & banno molto piu calore, & firito naturale, & etiam ditte parti temperale fone più hamide, che le parti posteriore. Imperò quelle parti più tosto douentano canute. Et benche la purte anteriore del capo habbin più caldo naturale, che la posteriore, nientedimeno è molto bumida, più bumida de bumidità putrefattibile che la parte posteriore dellaquale l'humido suo è più viscoso, & mance putrefattibile, & enam manco puffibile onde più tofo deuenta canuta la parte anteriore che la pofteriore. Et la cagione che le parti del petenicchio ultimo diuen cumo cumute dapor le parti del capo, & fluta ditta nell'altro quefito

Resche in alcuni hupmini fono gli capelli cre-

Re sono le cagioni che famno gli capelli crespi,
prima è calidità & siccità che deseccando la
su

instructia del capello incresso es esasteta quello come appare nella carta membrana amostrata a al successa seconda tagione di mando la inogostia della socie è surriosada ele possibilità simpo de il enpello per quella donenta terenos de cresso. La terra tagione quando le porosità della sessono mostra serva tagione quando le porosità della sessono mostra serva tagione el conde se superiore di capello mostro este la parte inseriore non può sostenire la parte superiore di esso el mostro procede nel capo che è motto seddo con mando de septe le trasitati contrarita precede nel capo che procede nel capo che è motto seddo con mando de septe le trasitati contrarita precede nel capello plante el posicio di some di parte di some nel capello plante el vasco de some de superiore di supe

Do obneho ogar in onablasleridisgar i entre gru altimbos gribos) & diberit suban and a discolosi gribos di suban and a discolosi gribos di suban and a discolosi gribos di suban di mella per grandifima, calidada.

L capello rescalda il capo accidentalmente inquan La respensario en risiene il caldo manitale del cupo stretto es unido comerfa de nesse feme a torno il cor po. Tosto si accendono es si riscaldano, perche sono de la stantia sobribale: als a resona nisa sul

Perche i capelli piani & molli legno è che l'huo mo è timorolo, & i capelli crelpi legno è de huomo audace.

L'Audacia procede da complessione calda & secca come la timidità da complessione fredda & bumiPerche deuentano prima canute le tempie che l'altre parti del capo, & poi le parti dinanzi, & terzo le parte posteriore, e quarto, & vltimo le parti del petenecchio.

Oue e piu bumido flegmatico, & manco calore naturale, ini fi genera più tosto canitte come e flato ditto . Et perche welle parti temporale e manco caldo naturale ebe nelle parti anteriore, & etiam teditte parti fono più humide effendoli alcuni lacerti carnoft, & le parti anteriori fono molto fecche per rifetto a quelle, & bauno molto piu calore, & firito naturale, & etiam ditte parti temperale fone opin humide, che le parti posteriore. Imperò quelle parti più tosto douentano canute. Et benche la purce anteriore del capo habbia più caldo naturale, obe la pofteriore, nientedimeno è molto bumida, più bumida de bumidità putrefattibile che la parte posteriore dellaquale l'humido suo è più viscoso, & manco putrefattibile, & etiam manco puffibile onde più tofto deuenta canuta la parte anteriore che la pofteriore. Et la cagione che le parti del petenicchio ultimo diuen rano camute dapor le parti del capo, & fluta ditta nell'altro quefito

Reschein aleuni hubmini fono gli capelli cre-

Te sono le cagioni che famno gli capelli crespi,
prima è calidità & siccità che deseccando la.

fustantia del capello increstra de esastera quello come appare nella carta membrana demostrata, al successi a secución de la carta membrana demostrata, al successi a secución de la guando la poessità della come el tortuos de la capello molto de la capello molto este el control de la capello molto este el capello molto este el capello molto este el parte su su como mode se secución de la parte su su control de la capello molto este el capello de la capello molto este el capello de la cape

Epotnofia oqual finontaliani diquo entono esta per esta p

L capello rescalda il capo accidentalmente inquan Le reverberd est rittene il caldo maurale del cupo stretto es undo come fa de uest éche som a torno il cor po. Tosto si accendono es si riscaldano, perche sono de la stantia sottibile e el escono nive fall

Perche i capelli piani & molli legno è che l'huo mo è timorolo, & i capelli crelpi legno è de finomo audace

L ca come la timidità da complessione calda & secbumiE36 LIBRO

bumida. Et perche la cressitudine de capelli procede per la più parte calidità o siccità, o la planisie di capelli da frigidità o bumidità simperò gli buome mi che banno i capelli che pi sino il più delle volte undaci o colezici, quei che li banuo piani sono timidi o de complessione slemmatica.

Perche gli huomini che hanno pelisopra della

Catorin in insidencia, asker

I f peli de schena procedendo da calidità de cor la laqual sa enaporere il summigenerativo di pelli a quelle parti i imperò provenendo landacia da calidità del cuore calibuomini sono audacia. Es similmente fignifica quando l'huomo è peloso nel petto, benche più audacia significa essere peloso nella schena, che essere peloso nella schena, che essere peloso nella schena, che essere peloso nel petto, perche non vasce pelli nelle parti de drieto se non per grandissima calidità.

v. - c. 12. conformations and the Market Clarks of T - Perche quando. l'huomo èmolto pelolo nel - care anno eventre èmolto lufturiofo e de grace

L est lustria procede da calidità de tessicoli es delle parti genitali per la quale calidità si lieua molti sumi di che si generano nel ventre molti pelli . Onde la moltitudine di pelli nel ventre significa grande calidità nelle parti genitali laquale sa l'hiomo essere libidinoso. Perche quando l'huomo è pelofo sopra le spalle & il collo significa dementia, & obstinatione nel fare:

A dementia & ossinatione procede da complessione melenconica satta da colera adusta. Onde tali huomini melenconici per adustione di colera sono dementi & ossinati. Et perche la generatione de peli nel collo & calida, che mai non cessa di brusassi infino, che non si conuerte in humore melenconico, & questo è, perche li detti luochi che non sono consueti a generare peli se non quando abonda una grandissima calidità, & siccità nell' huomo di che poi in processo douenta melenconico adusto, & conseguentemente demente & ossinato.

Perche quando l'huomo è pelofo nel petto e nel ventre, fegno è che è poco faujo

Vando abonda molta calidità nel cuore, lissifiriti sono molto mobili, & non stanno sermi, & questo repugua alla sapientia, perche l'huomo sauio èconstante & sermo & non li volail ceruello. E perche i peli del petto, & del ventre procedeno da grande calidità di cuore, come di sopra detto, imperò tal huomo non può escre sauio.

Il fine del Settimo Libro.

## 

## TARTE OTTAVA,

Ilqualtratta del capo delli huomini, & il collo è cosa molto rara da intendere,

Perche il capo nell'huomo è lituato nelle parti fuperiori del corpo.



Gli animali perfetti ha fatto la natura il capo come luoco che contiene il ceruello. Onde fo chiama capo per che cape & piglia il cerebro & tutti i sentimenti. Impe-rò ne gli animali perfetti no può effere cerebro fenza capo,ma ne gli animali imper-

fetti ba fatto la natura in alcuni, loro come non curan do troppo di quel cerebro senzacapo. Masituato è ne gli animali perfetti in la parte fuperiore del corpo per ponere in quello gli occhi come nella rocca del corpo ba posto doi occhi che siano guardie de risguardare. & defendere dalli pericoli che pono occorrere, & per que Staragione è fituato il capo con gli occhinell'alto del corpo .

Per-

L' L membro che facilméte è diffosto a cadere in egri tudine, & che non può ben perficere & compire la : sua aperatione per laquale la ba fatte la natura tal membro è cattino & da vituperarlo. E perche il capo piccolo per rifpetto della grandezza del suo corpo, che coft fe die intendere facilmente cade in egnitudine. Im però che li fritti fe conculsano deinflammano, perche non poffono debitamente enenturfi, & anche fi suffoca il caldo naturale in quello poco di luoco di che non può debitamente fare le sue debite operationi che fono imaginare penfare intendere & ricordare non. bauendo libero transito li spiriti da vua camera del cerebro all'altra . Ma ascendendo le famosstà del corpo atal capo non fe ne ponno debitamente refoluere per la firetta capacità di quello remanendo se mescolano con lifpiriti animati, & fe li offnfcano per fi fattel modo che tali buomini che banno il capo piccolo non ponno drittamente difcernere una cofa vera.

Perche l'huomo che ha il capo piccolo è iroso, & ritiene l'ira & è timido.

L capo piccolo tosto fe inframma & si riscalda.

come è datto, di che poi conseguentemente se accende

240 2 LIB R O

cende il sangue & il spirito circa al cuore. Onde nasce ira Esdastate insi ammatione procede, che la complessione di tal capo è secca, dellaquale natura è ritenere. Imperò sal huomo spesso si ritene delle ingiurie, & ritiene quelle. Et pehe tal huomo è di cattiuo iudicio & intelletto. Onde non possendo discerniere certamente le cose continuamente, dubita in quelle dallaquale dubitatione procede simore, & per questo tal huomo è timido.

Perche il capo grande alle volte è de bona natur ra & laudabile, & alle volte è di mala complessione, & vituperabile.

L cagione una è per grande moltitudine de materia, che sia corsa a generare il capo con la debilità della unità generativa, & per questo capo non può effer buono, perche essentia di una debile mon se può debitamente fare le operationi di tal capo, & rimane in modo de uno pezzo di carne, ilquale mon può regolare essentiale. Et questo tal capo è molto disposto a cadere nelle insirimità fredde & bumido, come anche esso è di natura freddo & bumido. La seconda cagione della grandezza del capo è la moltitudine della man accompagnata con la virtà generativa forte, & tal capo è di buona complessione di sua natura, perche l'anima & le sue untità signoreggia in tal capo, & falli produrre operatio.

sione fingulare & perfette. Il segno, a conoscere la grandezza del capo per moleitudine de materia. con fortezza de wirth generatina da quella che è con debilità fi è opella testa grande ben figurata secondo la debita figura del capo procede tal grandez-Za della virin generativa forte che possuto debitamente figurare & formare ditto capo. Ma quando tal grandez za è indebitamente formata procede da debiluadi nasura che non ha poffuto produrre debita forma . La figura conveniente del capo fi de effere in questo modo che habbia das eminentie una dinanzi & l'altra drieto & le parti delle tempie siano piane come se tu tolessi una cera rotonda & com primeffela leggiermente fe faria due emmentie vna dinanci l'altra de drieto er le parti laterale remaneniano piane . Questa è la conneniente figura de. wells passe policy or delegan

Perche la natura ha fatto le commessure otiero

M Olte sono le cagioni de ciò. Vna è per cuadeno alla testa resermando la durezza dell'osto perche la natura non haueria, possuio fare commodamente una cosa de rara compositione che susse susra come rechiede l'osso del capo che è desensaculo
er protettore de tutta la sustantia cerebrale.
Onde bisogno su estere duro, imperò essa natura se-

ce conque commessure ne losso del capo chiamato traneo & committinge pur offe infieme come con carte ceffiture per lequale poreffeno eshalarett fumi remanendo toffain fun integrate durerza de feet ne cinque cipe tre vere che paffano da can contento l'altro, due mende che foto appureno nella superficie de fuora, mie non pasano alla superficie dentro . Le vere fonoquelle ond che poffain modo d'una faietta dalla parte dinanzimento quella de drieto, & dinide le parti anteriori del capo he due parte, & & chiamata dalle ftofoft questa. commissiva sagittale perche e fatta in modo de vina frietta, l'altra e chiattatà coronate laquate puffa'da una tempia all'altra & conglangtafe don to fagittale nella parte dinanti & chiamaje corona le, perche di quella fe ferma proprie la corpna di Rc. La terza è nella parte posteriore del capo fasta a modo de uno vomero con che ara ouer a modo, de vuo fette per abacco states a & chamata lauda uppresso de Greci ? Due altre sono le mendose & sono situate nelle parti tempriali, beato adunque quel huome che ba le ditte commiffere ben aperte & grande perche e bnomo de gran prudentia & intelletto poffendoft li fumiche perturbano li foiriti del cerebro debitamente penetrare faora del capo, benche Pristotile diea lur bauere veduto vno craneo de vno huomo che non hanena commissura alcuna, ma tal buomo doucua escre Jenza intelletto & indicio de ragione .. La feconda cugione perche ha fatto la natura tal comm ffura vacció abe offesa ona parte del capo non fi offendeffe Caltra La terza cagione e accio che'l panmonto dare che e force dell'offo per te ditte commisure fleffe appicato, & fufpefo a tofto accio che non grauaffe e conculcafe il cerebro, & maffime nett'horas che l'huomo crida forte che'l cerebro falcia de che è da sapere che l capo è integrato, de molte parti una e gli capelli l'altra e la cote poi succede la carne poi l'offo dapoi une panniculo duro chiamato dura maere, dapoi ono panniculo piu molle che immediate copre il cerebro che se chiama pia matre dapoi esfo cerebro li suoi ventriculi e sotto del celebro li sono ditti panniculi è poi succede vna rete piena de uene & arterie chamata rete mirabile . V limo glie loffo che è bassi & fundamento a contenere tutte le dette parti. La quarta cagione delle commissure del capo e accioche per quelle commiffure potesse passare il fanque nutrimento alle parti che fond fopra loffo median Later and so on a transfer of some states of some sound from the sound of some sound from the sound of the so

Tu Ezzeq e en en purpuir d'in e minist la bablus più una tenue, a all'a dindacent e nomente partit tempial te be noue partit tempial tempi

P Arte della cugione di questo è già stato detto perche la femina ha le commissive molto piu strette è piccole che non appare al maschio, superò le sunossità del caponon se ponno cuacuare. En al-

\_ 2

LINB RIGO

tra cagione è la femina è de complessione fiedda & humida. Onde se generano nella testa spiniti molto grof si & dall'altro cauto turbulenti & infetti de sumi che non seponno purgare suora del capo per la cagione dita, imperò non può essere la femina prudente & sania se mon rare volte una se suma cantana sa sania.

Perche la figura del capo non de effere totalmente rotonda, & doueria effere con perche il cerebro del huomo è de maggior quantità chene gli altri animali per ripetto del corpo, & la figura rotonda è più capace che neffuna altra: e dall'altro canto è più nobile deche doueria hauere fatto la natura il capo figurato de tal. figura come bianco più nobile.

Na Olte se pouna imaginare essere le figure de capo. Una èche non habbia alcuna eminentia nella parte de manzi; ma se nella parte de drietto. La seconda che nen habbia ceminentia pella parte posteriore, ma se nell'anteriore. La terza che non habbia alcuna eminentia ne dinanzi, ne drietto, ma se sutta votonda. La quarta che habbia piu distantia de una tempia all'altra et ensige mentemente habbia più eminentia nelle parti tempiali che nelle parti dinanziore de drietto. La quanta si gura è che l'eapo sia mosto eleuato insuso come appare quando l'huomo se guarda in una spalla. La sesta sigura è che l'sia più longo il capo delle oreschie inanzi che dalle oreschie

în drieto. La settima & vltima è quella che è detto di Jopra laqual è più degna come una certa rotonda leggiermente compressi con la mano. Diciamo adunque che effendo fatto il capo dell' buomo di feruire operatio ni nobilissime del corpo che sono intendere imaginare cogitare e rememorare, bisognano che'l sia fatto tal sigura che quelle operationi fi poffano produrie of perche cal operacione bifogna nel capo effere due contauidona dinanzi, o l'altra didnero ona via megia tra L'una, & l'altra per laquale habbia a paffare gli firiaidall'ina all'altra.Imperò fà neceffario di componere il cape che non foffe tutto notondo, ma fußed ona rotondità mefcolata con un poro di versitudine, & pla nitie : Estendo adunque la memoria ficuatanella concanita efferiore del capo, & la imaginatione, & locanofcere nella concauità, & emmentia dinauzi quel huomo the now ha emmentia didrietto ha poca momoria, & non puè effere prudente. Et l'huomo che non ba eminentia nella parte unteriore mancadi indicio, or intelletto : Brebinon baulcuna eminentias

ne dinanzi ne di drietto manco de intelletiale

- 10 , 6 memoria , & proportional matter i ... mente l'altre figure vitro-ed de comme the desired and of fono difcont of the high his

weniente for the more weniente for the confict

as in funt persolation palate , the en an analist

to a sacrate de operationi di effo de mangio саро.

ils ette de fette de comme de collection de la collection de la france, dell'huotrone, grande Perchequando la france, dell'huotrone, grande de france, adubititis de la france de france, adubititis de la france piccola fignificat bankolate intelesse de france de la collection de la france de la france de la collection de la france d

cog sare e rememorarest sano ebilifa fatto cal fi-byq coccapa along salom ofto on't annon allan In penda fun guaffitie peneriaton di ten que por are le fumofità del copo per quel luore i juperò quanto loffo della fronte è biaggiare santoquis probibifac she la parte anteriore del carebra non famundifishi dalle fumofità che afeçadeno parcha des upana malte parte della commiffera dinanzi , onde tal buamo glopola il ceruello per turbulentia chenteent ali fpiriti di quella parte dalle dette fumofite. Et perqueffa cagio net buomo che ba la fronce malta carnelle adi midicio non trappa buone parehenan pua liberamente repirare fuora gla fumidiquella parte in Exanebe nella fronte grande gli feinici mon Stanto quice banendo gran tuogo,ma fi muoueno, mo da pine parte, mo dall'altradishe tali buamini fona dhmofta fantafia, & si mutano spesso di opinione è proposite Esper lo contrario chi ha la fronte piccola ouer pora carnosa ha piu stabilità e fermezza di iudicio possendosi meglio modificare le fumofità dalla parte dinanzi . Et anche nella fronte piccolasta piutriposo gli spiriti non mouen dosi gran distantia da loco a loco come faceuano nella fronte grande.

Perche il collo groffe eppi laudahilache il collo fottile.

Perche la natura ha fagro l'occhio di fredda, & -Namigine & coiquation adrada adment of leveis Nostation informigliare quello in bounds to in malitia delle sue operationi bivindo adunque enigene il collo, & glisuoi nerui, & offa del cerebro, & effenda ghoffay www igorafaditiona colone fignifica che il ropp done ha origino ha de spetit forge abi tira males frugues es musicipante of 6, ex ancora fatte de altresports che nescono de quellos Essimilmente fegno cheda minta generativa fa forse pal sapa ageneranoquelle partid En foprade l'inche gli fumalta materia taqual fy debitamenteregulata dalla natara sur mebe quando il collo è große de vino colore feguochog li neivi promoffe foro le roffe dos sonfequentemental il fuftentecuia del corpor malta forde inmoderabe tal corpo fe puèmiencre facilmentent, chemefereitarfi ne immoulmente corporei che quandestrolled gracile gli meruje d'affa che fano fondamenti del corpo fono beensai e et debili ad ogni efercitio, & fatica. Et nota anco che fe il vallo grosso fosse pallido non significaria la virtù esfere forte, ma fignificaria molusudine di materia laquale non ha possuto regulare la natura. Et similmente si con la grossezza del collo fuse la parte posteviore del depor ma figurata siod che mon baneffe quella parte figurata in mong de une fette per abaco, come

2 4

248 L Y BTRE O

esme è flato detto non significaria si non abbondantia di materia e non fortezza di voitti li si si ti allo si si collo sotti le.

Perche la natura ha fatto l'occhio di fredda, & humida compleffione proportionato al Kelemento dell'acque, e non a quel del fuoco del l'acre, ouero a quel della terra, qual della terra della della terra, qual d

T Occhio de esere chiamato di natura diafana Le trasparente fel de estere instrumento sufficiente al vedere imperò non pud estere di natura terrestre offusca. Anche bisogna l'occhio effere dinatura che rifernaffe alquanto le fpecie delle cofe mfibile, & che in quella fi riteneffeno, & annichilaffeno, imperò non puore esere di natura acreane ignea perche l'acre el fuoco non possono ritenere le specie, & imagine di alcuna cofa, fu bifogno adunque effere l'occhio del elemento non troppo fottile che non potesse ritenere le fre cie come il fuoco e l'aere ne ancora di natura troppo großa, offusca come el acres Facelo adunque la na tura di complessione acquatica acciò che fusse chiare, di natura atquanto großa a ritenere effe fecce viesercitio, & facuca. Le nota anco che se ishun graffo foste pattido ron fignisicaria la virtà esfere.

Perchequell'huomoche ha gliocchi grandi lenon ha pollitarunatini propine . Le fimiliate : ta fi con la greffree del culto fusicia parte post

L spignitia procede da complessione fredda , & perche gli occhi occhi

socchi grandifignificano abondare moltitudine di malteria flegmatica nel corpo effendo effe occhi de natura freddag & bumida come effato desto. Emperò che tali -occhi fignificano pigritia desta los montan in Sudfuep -unifora doco il gado esq 14. otnico regione allegano

Berchervedeno megliogli occhi profondi, de chi profondi, de chi profondi profondi profondi profondi profondi completi competente melen decica, de chi a profondita procede da calcuta de so

Chanto le specie visibile delle cose visibile più si unifono nell'acchintanto meglio representato della contra quella contra della cont

Perchegliockhl profondir econcavi figniflah oruhu ficallhuomo effere traditore, and A. ohn and saibur et timido shuang sar a Anorth

Huomo caldo, & Jecco di natura e malitiofo, de proditore quando tale caldità, & ficcità procede da adattione di colera, perche tantura e molto cattina essentia participenole dell' bumore madincolico, & colerico, & la natura del bumore madiscolico se colerico, & la natura del bumore madiscolico se di farestimido l'bumore, & la natura, di l'bumore malinconico generato per adustione di co lere (i e fare l'huomo cattino a fare ogifimale fi non temese. Impero tal huomo scopre continuamente il male che lui fa . Onde è proditore con deceptore perche questa è la natura del traditore fare maley concredere de non esser veduto . Et perche gli occhi profundi, co piccoli non fono fe non per paucitado materia. che fignifica fopra la frecità del corpe ; co confeguentemente denota tal baomo ester di complessione melen colica, & quella profundità procede da calidità de complessione effendo de ragione de caldo adaprire, fegnifica adunquetale complessione efferemelenconica per gran calidità adustina de che tate buomini sono no meglia to perche nell'occhia ibimit of irotibora tal specie visibile me to più che nell'ecchia eminente Perche quel huomo che ha gli occhi de fuorais -30 1 troppo eminenti e inuerecundo los of 98 quace, & folido. . rongo de face

I non hauere vergigna, es la soquinità, re la pazia non procedeno se mon decattiva indicio delle cose, onde quando alemanon indica bene quando vna cosa è ben o male ditta tale innerecundo, perche el non considera quello cho ha da considerane. Le tall buom etiam è loquate perche nel sono parlare nol considera quello che, a ha dire. Esperche ha gli occhi troppo sora eminenti adviene molte specie di diverse cose visibile per la sua grande eminentia, imperò non possono in si poco tempo de tante cose visioni de con indicio.

Vi al-

Kn pleraragione disidels tal byom nan bahan judicio, perefe ileapo sua abunda pelle anteriore parti del egpode granda bimidita aba impedala ibundiojo del inselles and offenda glioschi di natura fieldan es humida, & effenda grandis de ammeri liguifica melnindinede man fredda e bimida e nella parta denante le altre ; ce rutra la fustancia dell'osques fabir. innge fuo a cuello negro che appara nell'occhio che Perche l'huomo che hala pupille dell'occhio niculo che cocimin setagon optom chiamato almocatim. Onde per quelia unica fra l'occhio ligaro Maidia procede da frigidità de completione same distant dessa, emperchi la pupilianegna dell'eschie fignifica comptessione frigidas on burnida some qui defaus narraremo. Imperatat buamo & nami, nientedimeno non e je non zmabienit mnomlanut. prima git letta seconda tutte le sur parti, & de fuo-Perche alcum occhi fono bianchi, alcum negri, & alla fuz saprolese onthe binuplas leffo del cepo che chimaco dura riotre, de per questa tuni set pa sedemus susolabaidsolantal adamente de To bupport ferre suniche diso fecondo successoras ma puntedusone a quativo realmente dinexes Oude imaginamocratto feurelle de diversa magnitudine, ca le duc piu grande chiudeno le bache fue l'ana con l'ajtra, es le dut abre, un paco miore fimilmente referrate fianointercluse circudated aqueste due maggier e anchora due altre alquanto minore siano interclu-Se, & circundate da queste fecode comele foghe del19 F2

-ta cepola, cofi imaginare debbiamo effer compofto lothis delle fue tuniche, & di fuoi humori, & vleimo le dua altre etiam minore fiano intercluse, co -circondante da quelle due per constituire il vedere net annuale. La prima tunica dell'occhio è chiamata -conglontina, & e la maggiore che in se contiene tutte le altre , & tutta la sustantia dell'ettbio fe conjunge fuora quello negro che appare nell'occhio che All non fe estenday 25 ba il suo principio dal panniculo che copre toffo del capo de fuera chiamato almocatim. Onde per questa tunica sta l'occhio ligato pipenfo carnes La feconda tunica fecondo La parte dinanzi fe chiama cornea in colore del cormo d'ona lanterna è nella parte de drieto feilirio-- sica y cioè dura, & fpesia; & benche habbiaduinomi, nientedimeno non è se non una circumdata dalla prima già detta seconda tutte le sue parti, & de fuova quella dinanzi che discoperta dalla coniuntina & alla sua origine the in mediate fotto losso del capo che chiamato dura matre, & per questa tunica fe liga l'occhio etiam al craneo come & Stato dello della confuntina. La terza tunica chiamafe nelle parti divanzi ouca negra, perche se affomiglia. al grano della tuna, & nella parte posteriore fecondina cioè in modo del panniculo che inuolge la creatura nel ventre della madre, & nafce dal panniculo che in mediate copre la sustantia del cerebro chiamato piamater, & per euefta tunica fia ligato l'occhio è fermo al capo . La quantità tunica Secon-

253

fecondo la parce dinanzi le, chiama aranta perche e in modo d'ona tela di nagno, es secondo le parti pon fleriore fo chiama retina in mode de rete fattana & ba fua grigine da dui nerui che fe chiamano obtici liquali se ingrossano nella parte anteriore del capo. o uno viene ad vno occhia, o l'altro all'altro, o da quellife seperano alcuni fili fottili di quali see teffe questa tunica, & etiam d'alcune vene, de artaffie. Oltra de queste sunice li sono tre bumori . Il primo è chiamato humore albugineo fatto a modo de una chiara doue posto tra la tunica aranea e la cornea si che circonda la tunica chiamata vuea alla quel vuea noda in quel bumore e dapoi di quel bumo reglie latela aranea, & dapoi succede il secondo humore chiamato christallino ilquale è principalissima. parte dell'oschia posto procise in mezo come quello. nelquale se produce il vedere, & è fatto in modo di christallo lucido ilquele de clarità a tutto l'occhio. renerberando i suoi raggi al albugineo come fanno liraggi del sole nell'acqua che inducono uno filedore in quella. Il terzo bumore è situato in continenti daponil christallino chiamato vitreo nelquale e infiffo il christallino come una gemmanell'ore, & coperto il christallino secondo una parte dal vitreo, & Secondo l'altra discoperto, & tra al colore roffor, Queste sono tutte le partiche compengono l'occhie, Diciamo adunque che la varietà delli colori di l'occhio si se diversificano secondo la parietà dell'humore christallino, & fecondo la varietà dell'humore. albualbugineo illuminato dal dette christallino, el terzo fecondo la diverfira della tunica deca. Quarto & visimofecondo la dinevfitadi fpiriti vifibili. Onde quando l'humor echvistallino e ur granquancità & e chiano Red e posto alle parti di fora dell'occhio appreffo al albugineo fa l'occhio chiaro è bianco perche quanto la cofache illumina e muggiore e pin chiara, o uppref-To la cofa che capace de quel lume tanto fa pin fplendore, O'llarid in quella. Et toft per il contrario quan do rechristallino e poer e non e più chiaro molto profundate e diftante dul albugines fa l'occhio negro e of fusco. Similmente quando lo albugineo e molto inquatita fa l'ecchio non froppo lucido, & branco cofi come quando è poco, perche come il fole fopra vina grande acqua non può produrre gran tume ne fplendere, ma fe fopra ona poca, cofi il christallino non può ben illuminare l'albugineo quando è troppo, ma quando è poco la fa chiaro, & luminofo. Et fimilmente quando lo albugmeo e di fua natura chi aro ricene meglio il lume dul christallino, & fa l'occhio pue bianco, ma quando e di fundatura fusco non è capace de lume da quello, maremane tenebrofo, & fa l'occhio negro . Quando fmilmente la tunica tinea è fortementenegra fa l'occhio negro, o quando e manco offufca l'occhio e manco negro. Ottimo quando l'occhio abonda de molti firiti Difibile motto chiaro & bianco, & ell contrario quando il capo, chi, perche il fpirito è uno corpo molto fottile, & chiaro, & lucente, & il membro che è priuato de fpirito rimane offufto, & tenebrofo . L'occbio adunadvidghe chrobait christallino grande chiaro, & albugineo poco, & chiaro, & posto appresso del christallino & la tunita vueca no troppo orgra, & moltitudine li dispiriti vistilite tianchissimo, & locchia che ha alte i quest ecose contratte nigrissimo, & locchia che ha alte cune de queste cosest, & alcane non ha l'occhia di colore mediocretal negro è il bidnoso o i colo di chianda - di il loborario.

Perchetiethiopi cioè huomini negri hanno gli occhi negri sei doneria effercii contrario per chell'humore albugineo imquelli è molto ri-foluto. Espaucificato deche per la ragione. Sopradetta de effere più illuminato dal chertallino es confeguenteniente doneria l'occhio effere più lucido l'Espianco : Esilcontralio in quelli che habitanbinelle regioni fredde effendo albugineo inipiro doneriano effer loro occhi negri, ma pur el l'opposito.

P lu fa alla megrezza dell'occhio la tenebrofità del christallino; er albugineo fatta per diminutione di spiriti visiui che non sa ta paucità dell'albugineo alla bianchezza. Et similmente piu sa la bianchezza dell'occhio la charità de quelli dui humori che non sa la moltitudine dell'albugineo alla negrezza. Benche adunque ne gli huomini negri che habitano nelle regioni adde gli sia pancità d'albugineo per laqual douerian essere bianchi i spiriti de gli luochi gran caldo di quelli luochi li spiriti de gli luochi sono

LOTIB R TOO

256 Sono molto resoluti, & muncati de che molto è offu-Seato il cristallino, & albugineo, & Sono fatti questi dui bumori tenebrofi per mancamento de spirito, impe rò sono più possenti de dette cagioni a fare in quelli occhinegri che non può quella ona a fargli bianchi . Et similmente benchenegli huomini delle regioni fredde abondi l'albugineo per laqual cofa doueriano effere gli occhi loro negri nientedimeno conseruandosi li spiriti de gli occhi per il freddo circonstante vieneno ad effer quelli dui bumori de gli occhi piu fplendidi, & chiari Onde più puote la chiarezza del christallo, & albugineo in quei buomini alla bianchezza dell'occhio che la moltitudine dello albugineo alla negrez-Za. Anche gli occhi se diuersificano in colore secondo il colore della cote nell'huomo che gli huomini bian chi hanno gl'occhi bianchi, & gli negri hanno gl'occhinegri; perche gli huomini che sono negri hanno il

sangue spesso, & turbido del qual nutricandos gli occhi vengono a pigliar simile colore at lore al suo nutrimento. Et è il contrario

nelli huomini bianchi neiqua-- li il Sangue è chiaro, & flendida, de che

are all occhi che oli are li procesi fe nutri-

-anded with metal ca-

mo de tale sangue vengono ad effer bianchi, & id ... Not the and Achiari . . . . . .

ensil

Per-

Porche'i putti in la sua infantia hanno gli octichi bianchi, & similmente perche ha l'huoamo gli occhi bianchi nella vecchiezza, & nella meza età ha gli occhi negri.

L'amaggior parte della vagione del colore de gli L'occhi è il colore della tunica vuea fecondo la dinersità dellaquale molto si dinersifica il colore de gli occhi nella età dell'homo. Et perche nella età della infantia la vuea è molto bumida de bumidità aquosa. indigesta che rende clarità, imperò in quella età è mol to chiarnio manco offusca, & poi in processo di tempo seconsuma quello humido, @ meglio digerendosì viene arimanere il groffo, & refoluto il fottile de che douenta piu negra. Et iterum in proceffo tanto se vien a consumare quel humido che quasi totalmente rimane la fuftantia della vuea defeccata confeguentemente douenta effa tunica molto manco negra come appare nella carta bagnata che è negraje poi desecata è bia ca. Et questo proprio è simile al colore delle fronde ne gli arbori che in principio sono chiare , & tranno al bianco per molta humidità indigesta che abonda, poi douentano verde de ofcuro colore venendosi quella bumidità a digerire, & rifoluendosi il fostile, & vlimamente deseccata douentano bianche.

Perche gli occhide gli hubmini conualescenti - cicliesicano fivora d'infirmità itanno 4 l'infirmità de co & poi in/procedio ritornatio negricome prima in priocidio del poi del colla malla mall

L Acagione di ciò è quella medesima che è stata.

detta nella bianchezza de gli occhi di uccchi perche per l'instrmità è molto discocta tal bumidità sustantisica della vuea di che deuenta bianca, & poi restaurandosi deuenta negra

Perche gli huomini, e gli caualli fi diuerificano piu ne i colori degli occhi che tutti gli altri animali che fono di vna specie, hanno gli occhi colorati ad vn modo.

L cagione di questa è alquanto detta nell'altro capitolo che il cerebro dell'huomo, & del canallo è molto passibile per laquab possibilità vicede varietà assa; si che diuersi buomini; & diuersi esualli banno grav diuersità ne i cerebri loro, & il cerebro di vno non è fatto come il celebro dell'altro. Conciosi adunque che gli occhi babbiano sia origine dal esrebro conseguente cosa è che si dinersisicano secondo la diuersità di eso cerebro imperò gli occhi nell'huomo & nel cauallo riceueno varietà, & diuersisicatione, done ne gli altri animali gli occhi sono vnisomi, & simili ne gli animali di vna specie perche il suo cerefinili ne gli animali di vna specie perche il suo cere-

bro

bro non è molto passibile, & conseguentemente non, si diuersissica in quelli al cerebro come ne gli huomini, & ne i caualli.

Perche l'occhio bianco vede meglio al feuro che al chiaro, e il negro fa il contrario.

Gni forte monimento destruisce, & impaccia il minore, & questo noi vedemo di efperientia che mossa una pietra circuito velocemente non cade quella pietra, perche quel moto veloce impedifce il fuo mouimento all'ingiuso, perche adunque il forte splendido muoue l'occhio bianco di veloce moumento dispargendo molto gli suoi spiriti visiui iquali sono pur troppo dispersi in tal occhio, imperò nell'aere molto lucido l'occhio bianco non può troppo ben vedere. Ma nell'occhio negro gli fpriti vifiui fono vniti, & l'humido albugineo quasi sempre è molto. Onde non può cosi l'aere luminoso muonere quello, & fortemente disgregare gli suoi spiriti visiui di che vede meglio tal occhio nel forte lume: Et nella tenebre l'occhio bianco vnisce,& congrega gli suoi spiriti uisiui lucidi imperò e più f Sente al vedere, & l'occhio negro ilquale ha gli spiriti obrumbati, & pur troppo vniti di che hanno bisogno di lume, & non hanno bisogno di congregarsi più che siano, imperò nel obscura che intorbida anche più, & vnisce gli suoi spiriti non può ben vedere.

R 2 Per-

Perche quando l'occhio guarda troppo nel Sole, ouer in vna cofa troppo lucida fe debelifce nel vedere e non doueria effercofi, perche l'occhio non riceue realmente la cofa che ve de, ma folo con intentione, espirito.

L troppo lume fottiglia, er rifolue molto li fpiriti vifiui che fono instrumento, organo del vedere. Onde ogni fimile fi rallegra del fuo fimile, et vada lui esfendo adunque il spirito visiuo lucido di sua natura s'allegra del lume er escie fora a quello come a suo simile, imperò li spiriti visiui nel lume se senso dalla parte di dentro doue erano vniti er si spargeno alla parte di dentro doue erano vniti er si spargeno alla lume di suora de che molto se debelisceno. Et anche il lume di sua natura sottiglia er rifolue la cosa laquale illumina. Potria adunque l'occhio tanto guardare la cosa troppo lucida che tutti li spiriti visiui se risoluciano, er donentaria cieco.

Perche l'occhio fimilmente se debelisce nello oscuro auuenga che non tanto quanto nel troppo lucido come accade ne i carcerati.

L troppo oscuro troppo vnisce gli spiriti come il molto lucido troppo disgrega potria adunque tanto li spiriti dell'occhio vnirsce che desseriase il vedere di spiriti se anichilariano. Così come adunque il trop no disgregare da lume dell'occhio debelisce il uedere così il troppo vnire & congregare.

Per-

Perche quei che sono stati nel obscuro non pos fono poi guardare nel lume, anzi ne sono retrouati motti da tali huomini che sono accecati.

7 Na cagione di ciò è che la natura non suffice ne repentine, & subite mutationi come fond queste che del troppo obfeuro doue ba fatto una gran mora subito fi muti al lucido. L'altra cagione è che quei che fono Stati molto tempo nelle tenebre banno gli foriti vifini molto vniti , & pacificati che poi venendo al lume molto chiaro quel poco di spirito si risol ue, of fi annichila . Onde molto l'occhio rimane priuato de fpirito, & confeguentemente deuenta cieto, imperò si legge di Dionisio tiranno baucua fatto alcune prigioni ofcuriffime, & fopra quelle fece camere plendidifime nellequali faccua mettere quelli che erano Stati impregionati longo tempo acciò che perdessero il vedere di che molti che non erano astuti in. quella mutatione deventauano ciechi. Chi vuole adunque perferuare il suo vedere mutatione delle longhe tenebre al lume. Prima si deue mutare ad ono luoce che non fia troppo lucido, & poi succeffinamente ad uno altro che fia alquanto più luminoso, & cost a poco a poco, finalmente peruenga ad vsarsi nel lume.

Perche alcuni huomini vedeno meglio da loné gi che d'appresso & alcuni al contrario & alcuni vedeno bene da longo, & altri d'appresso.

Vando il spirito dell'occhio & l'albugineo il christallino humore, & latunica cornea tutte queste cofe fono di sustantia groffa, & molte in quansità tanto tal occhia vede meglio da longi & manco dapreso, perche l'occhio quanto è di sustantia piu grof favanto ha piu bisogno di maggiore lume che sottiglia gli fpiriti suoi & gli humori, & essa tunica cornea che fono groffe; ande quando l'obietto è da longi piu aere cade, & conseguentemente più lume tra quello, & l'ocobie, di che essendo piu lume in tal distantia che fe l'obietto fusse piu vicino si vengono piu a sottigliare dette cofe, anzi tal occbio non potriavedere la cofe. da propinquo, perche non gli faria tanto lume in fe po ca distantia che potesse assortigliare tal occhio. Et similmente l'occhio che ha lo spirito visiue poco,& sottile, l'albugineo il christallino pochi, & fottili, & la tu nica cornea di sottile sustantia & chiara non può vedere l'obietto da longa,ma si ben da propinquo, perche tal occhio non ha bisogno di troppo lume che habbia assottigliare gli spiriti & detti humori perche sono assai sottili di sua natura, & essendo di poca quantità gli veneriano a rifoluere, & annichilare. Bifogna adunque, che il cada poco lume tra mezo di tal occhio, &

delobietto . Sel'occhio che ha il spirito molto sottile, Echiaro, Esmilmente gli bumori detti di molta quantità, & fottili, Ala funica cornea chiara, & fot tile vede ben da longa, & dapresso perche per la sua moleitudine di queste cofenon facilmente fostiene monimento difficileri solutione molta da troppo lume. coper la chiarità di quelle parte può anche vedere bobietto da presso, è cosi tale occhio vede ben le cose longinqui, & propinque Malo ecchio che a poco fpirini zowifiuo & großo, & detti bumori pochi, & groffi,et la detta tunica grossa vede alquanto meglio da longi. che d'appresso, aduenga che non tanto vede da long i quanto lo occino che ha quelle parte molte, & groffe, perche la großez à delle dette partiche sono poche, et woffe hishiede alquanta fottilatione aduenga che non tantaquanta fi fuffeno molte, & groffe, imperò bifognamettere l'obietto atal occhio in una certa distantia che si affortigliano conseguentemente si possa uedere, perche molto d'appressonon si patriana tanta assot-, tigliare che satisfavesse al vedere diquello. Secondo adunque la diversità della compositione del occhio nel li firiti suoi, & humori, & tuniche si diversifica il ve dere da longi, & dapreffo. Et quando tutte queste cose si accordano insieme in groffezza ouer in sottilità fan no lo occhio eccessiuamente vedere dapresso, & quando si discordano fanno l'occhio mediocre tra queste due cose.

Perche gli vecchi quando voleno ben vedere vna cofa fi la rimuone dall'occhio, & appreffo non la postano ben vedere

A cagione è stata detta nel questo precèdente perche il spirito vissino del vecchio è poco per sussimi del vecchio è poco per sussimi del vecchio è poco per sussimi del che richiede più lume tra l'obietto per l'occhio imperò rimuone la cosa done da propinqua non la petria ben vedere.

Perche gli vecchi molte volte non ponno leggere vna littera al lume della candela & poi la leggeno al lume del giorno.

Na medesima cagione è con quellache è statadetta che essendo il spirita visivo del vecchio, grosso ha bisogno di lume sufficiente a sottigliarlo, può esser adunque tanto grosso il spirito visino in vno vecchio, che'l lume della candela non è sufficiente assortigliarlo ma bisognano delle lumi piu chiare come quelle del Sole:

Perche si debilita piu l'occhio a vedere le lettere minute che legrosse, & doueria esser il contrario, perche l'obietto quanto è maggiore, sa maggiore impressione onde doueria piu debilitare l'occhio la littera grossa che la minuta...

Il spirito visino & il principale il nostro median-

te ilquale la natura produce il vedere. Quando adunque quello si risolue, e minuisce debilità il vedere. Et quando si fortisca così anche si fortisca il vedere, imperò nel guardare in littere piccole manda la natura molto spirito m'occhio per poter ben vedere le cose minute doue molto si affatica. Onderisolue di molto spirito, e conseguentemente si debilità il vedere in quelle. Maguardando le lettere grosse non corretanto spirito all'occhio di che non se ne risolue tante moltitudine quanto sacea nel guardare delle minute perche non dura tanta satica l'occhio, imperò si debilità più il vedere nelle cose piccole chè nelle grand.

Perche sono alcuni occhi che vedeno male, & poi soprauenendogli qualche apostema calda chiamata obtalmia vedeno meglio, & più acuto.

Gni cosa acuta, & pungitiua mordica l'occhio & fatto lachrimare, di che si purga l'occhio, te lachrime di sumosità obscure che tenena l'occhio tenebroso, & impazzanano il vedere. L'obtalmia adunque essendo apostema calda, & acuta mordica. Pocchio, & si lo purga, & conseguentemente losapiu chiaro come la vrina, & l'acqua di vita, & ogni cosa acuta.

Perche vede meglio l'hidomo vn'obietto ferrani do gli occhi o chiudendo vno, etchendo l'al tro aperto come fan quel che factano.

Vandole specie, visibile più si unisconotanto meglio si vede l'obietto, es similmente quanto fanne gli occhi manco monimento, perche un monimento impaccia l'altro. Espercheserranda mezo gli occhi quer chiudende un più si unisce specie visibile quero manco immutatione si fa ne gli occhi dell'obietto, imperò si uede meglio in tal forma che tenendo gli occhi in tutto aperti.

Perche l'huomo cieco è di più fottilintelletto,

L cieco non é occupato nel vedere di che la virtà sensitiua, & animate non si diuerte a tanti obietti come nel huomo che uede perche non è sensimento che più si estende a diuerse cose come sa il vedere. Imperò escunde l'intelletto, & la virtà del cerebra separato dalla occupatione dell'obietti visibili rimane più intenta, vinta ad altre speculatione, fottilità di che gli ciechi sono de nobile iudicio, vingegno.

Perche quei che vedeno poco scriueno littere piccole, & appare erroneo, che chi vede male, scriua come chi vede bene.

Le cose grande appresso de gli occhi è che vedeno male male appareno piccole. Onde per imbecilità del vederescriueno littere piccole, es quelli che hanno buon
vedere scriueno littere piccole, perche le vedeno ben
es quelli che vedeno male si scriueno non con quella
es quelli che vedeno male si scriueno non con quella
del vederecome è stato detto. Anche quelli che vedeno male chiudeno alquanto le palpebra del uedere suo
di che l'obietto imprime minore specie nell'occhio mezo serrato che sel susse unito aperto. Onde appare minore chi adunque vede male non scriue si non quanto
si vedere, es perche il veder la cosa sotto minor quan
tità che la non è per la ragione detta, imperò tal buomo scriue littere minute.

Perche quei che vedeno male ferrano alquanto gli occhi, quando vuoleno vedere vna cofa:

Per la debilità del vedere stringe sempre l'huomo vecchio, & questo perche meglio si unisce gli spiriti vissui & le specie che rapresentano l'obietto di che si sortifica il ueder come sa lo huomo che vuol uedere la cosa da longe di che per debilità del vedere chiude alquanto gli occhi ouer si pone la mano dinanzi da gli occhi acciò che la viriù vissua sia piu unita, & cosi sa lo huomo che vede corto, & male che inten de di sortificare la viriù debilitata con il chiudere alquanto gli occhi.

Perche il forte effercitio noce al vedere.

I L forte essercitio di secca le humidità dell'occhio come disecca anche tutto il corpo onde diseccando lo occhio si viene ad indurirse la pupilla per laquale duritia deuenta indisposita al vedere come accadene i vecchi che per siccità deuenta la cotelaspra e cresputa, o pupilla dello occhio indurata di che mancail loro uedere.

Perche quando fi guarda verfo il lume della lucerna, o verfo il Sole fi vede meglio mettendo la man dinanzi a gli occhi che fenza.

I lume del Sole, & della lucerna fa debile il vedere per il modo che è stato sopradetto, onde ponen de la mano sopra dello ecchie prohibisce tal lume cadere incontinente al dritto sopra de gli occhi, imperò non si dissolue ne si debilisce il vedere tenendo la mano sopra il vedere.

Perche la mano, & gli piedi hanno differentia dalla parte destra alla parte sinistra cioè che la destra si aiuta meglio, & più forte che la parte sinistra, ma gli occhi, & l'orecchie sono vni forme, e di vna medesima virtù, cosi da sinistra parte come dalla destra.

He la dritta parte sia più forte che la stanca questo è per consuetudine perche noi vsamo piu ne nostri essercitij la parte dritta che la stanca che se

noi vsaffemo cost la sinistra come la destra tanto seria forte l'una come l'altra come se uede in alcuni man cini che banno pigliato piu l'ofo dalla parte Stanca che dalla dritta. Mail vedere & l'audire non receuono questa diversità che noi vifamo più il dritto che lo stanco, ma tutti duoi egualmente . Et anche non se diuersifica le cose che consisteno nel patire che le pasfine virtu fone equale, ma le virtu attine fe dinerfificano conciosia adunque che li sentimenti siano virtù paffine & materiale loro operationi non confiste fc non in riceuere le specie sensibile dalli suoi obietti, imperò non receuon diuerfità alcuna piu da una parte che dall'altra, ma la virtù delle mani & di piedi attiua, imperò può riceuere dinerfità nelle sue operationi piu da una parte che dall'altra per la cagione della consuetudine che è stata detta .

Perche il nostro vedere, è meglior ne i colori verdi che ne i bianchi, & ne i negri.

Gni ob etto estremo debelisce li sentimenti, & il mezo temperato conforta, perche li estremi moueno distemperatamente l'organo del sentire, come il troppo bianco moue disgregando il sorte negro moue troppo vniendo & paucificando. Mail colore mezo come il verde temperatamente moue nè troppo disgregando ne troppo uniendo, imperò conforta molto il vedere.

Per-

Perche il fumo morde più gli occhi, & nuocea quelli.

L'Occhiole piu debile, & passibile che nessuno altro membro esteriore perche è di sostantia più rara, & ha le sue porosità piu aperte. Il sumo adunque penetrando per le dette porosità alle parti interiore dello occhio in due mordicatione doue se il non penetrasse non faria quella come noi vedemo che lo aceto & ciascuna altra cosa mordicatiua alle parti di suora nonmordican, ma approsimata alle parti interiori induce mordicatione.

Perche l'occhio non ha mai freddo, & tutti gli altri membri alle volte fi rafreddano, & doueria effere il contrario effendø lo occhio de bile, e di rara fostantia come è stato detto.

Sotto della prima tunica dell'occhio chiamata congiontiua è di molta pinguedine che tiene forte, & vnito il caldo naturale dell'occhio reuerberando alle parti dentro. Essendo etiam essa congiontiua di grossa sossa con più acchio forte per le cagioni dette non può riceuere freddo ne rigore. Et a questa aiuta anche che gli spiriti visini dell'occhio fono lucidi, di natura rignea. Ecco adunque la natura l'occhio de moltà pinguedine, & grossezza nelle parti esteriori acciò che l' caldo, & spiriti dello occhio se con-

fortassino, & conseguentemente che lo occhio non pabifce ne freddane ingore Dorg, and applia docardicaldo, elacuar

Perche le lachrime di coluit che piange sono calde,& le lachrime di quel che ha gran dolorefono fredden a soup :

and printed a staronofost all mofied over Humidità digestal calda, et la indigesta è fredda la la lacbrima di colui adunque che patisse dolore è indigesta per la debilità della virtù che fa eso dolore, onde debilitato il caldonon fi può riscaldare la bumidità che viene a gli occhi come accadene i fudori freddi che procedeno per indigestione, & debilità di virtà per questo molto sono illaudabile. Ma le lachrime di chi piange non sono indigeste perche il caldo naturale si debilita in quello anzi più tosto si insiamma di che tal caldo è ben sufficiente a riscaldare le lachrime de gli ocobi.

Perche colui che non può troppo stringer ben

I non possereftringere le labra non procede si no da debilità di virtù, e di natura che non può ritenere le labra della bocca stretta. Et quelli che banno la virtu, & natura debile non sono sani, ma facilmen te cadeno in infirmità, perche la natura forte è quella che refiste alle infirmità, & la debile non gli può resistere .

Perche li denti temeno & senteno più il freddoche il caldo, e la carne

I dente di sua natura è freddo & la carne è calda anche il dente è molto poroso, et ha le porosità aper te il freddo resiste al caldo & il caldo resiste al freddo, essendo adanque li denti freddi, & bauendo le porosità aperte tosso penetra il freddo alle radice de quel li doue è puocò caldo che non può resistere a quel freddo, & però receueno nocumento assai, & il caldo non cosi, se perchenon sono freddi & per tal freddo resistemo al caldo, ma la carne essendo calda per questa medesma ragione più tosso se duole del caldo che del freddo.

Perche chi hà li denti debili, minuti, & rari, è di breue vita.

I I denti sono satti & banno origine dal cerebro & dalla man spermatica laquale se conuerte in bumi do radicale di tutto il corpo, essendo adunque li denti debili puochi & minuti signisica l'humido radicale del corpo essere puoco, & conseguentemente la witù della natura essere debile de che procede brenità devita. Chi ha adunque assai denti in bocca & grandie quasi sempre di longa vita, & è il contrario chi n'ha pochi & minuti.

Perche la faccia rossa significa calidità de complessione & la bianchezza significa frigidità, & quella che tra il bianco & rosso significa të peramento & egualità nella complessione.

I colore della faccia se dinersifica secondo la varie tà del sangue & del spirito, dalliquali piglia il suo colore. Quando adunque il sangue & la colera abonda fa la faccia rosa & conseguentemente significa do minio de calidità, & quando aboda il slegma ouer i hu more melanconico sa la faccia bianoa ouer pallida, & conseguentemente significa frigidità, & quando è di mezo colore tra lo rosso, & bianco significa egualità & temperamento de complessione.

Perche colui ch'a il colore come vna fiamma de fuoco è inflabile & furibondo.

L Arossezza del volto è segno d'unagran calidità che moue & non lassa stare fermi li spiriti del cerebro, di che seguita instabilità & tal calidità accendendo il core sa l'huomo pieno d'ira & di surore.

Perche la faccia di colore rosso chiaro significa l'huomo essere vergognoso.

A vergognalnon procede se non da bonta de com
plessione de intelletto perche tali hnomini temeno sempre di fare cosa che li torni a vergogna, & silo
non è se non bonta de intelletto. Et perche tal colore
S della

[274 L I B R O della faccia fignifica buona complessione, imperòsignifica tal bumore essere vergognoso.

Perche il colore giallo, & il verde, & il negro della faccia fignifica l'huomo effer iracondo, & il colore rosso chiara fignifica l'huomo effer giocondo e gaudioso.

Leclore citrino significa dominio de colore, & la virita & negrezza significa adustione di colera, & anche maggior calidità significa che il color citrino oner giallo de che seguita trascibilità, ma il colore rosso chiaro significa abondantia di sangue ilquale è dolce & conseguentemente l'huomo tutto benigno & gaudioso.

Perche si rompe le orecchie a coloro che nuotano nel mare.

Hi nuota nel mare ritiene il fiato, per laquale retentione l'orecebie fi infiamano, & poi soprauenedo la percussione dell'acqua, che è piu dura che non è l'uere se rompeno, perche la cosa ensiata maco resiste & la cosa dura dà maggior percussione, che la molle.

Perche le orecchie si rompeno manco a quei, che nuotano nel mare se prima infundeno dell'oglio nelle orecchie ouer se tengono vn poco de sponga circa quelle.

Esponghe poste circa le orecchie probibiscomo le percussioni del mare a quelle, ct l'oglio infuso nel l'orec-

l'orecchie fa lubricare l'acqua che và a quelle, & l'ac qua lubrica è mollissima per l'oglio non può far gran, percussione de che non seguita rotture.

## Perche la bruttura delle orecchie è amara.

L sudore è di sua natura salso, & quando se putrefa douenta amaro. La lorditie adunque delle orecchie essendo fatta de sudore che Stanno nella prosundità delle orecchie & non potendo vscire se putresa, bisogna adunque esser amara.

Perche la orecchia stanca se consolida piu tosto quando susse personata che la dritta...

A orecchia stanca è piu humida che la dritta & essendo di sua natura calda viene a riceuere piu tosto consolidatione che la dritta, laquale è manco humida, benche sia piu calda che la manca, perchenella consolidatione sa più l'humido con uno proportionato caldo, che il piu caldo con lo manco humido, or questo noi vedemo che la carne del giouine si consolida più tosto che quella del vecchio, e quella della femina che quella del maschio. Onde per questa ragione l'orecchia stanca si consolida piu tosto che la dritta.

Perche li muti il più delle volte sono sordi o odeno male.

L'Organo dell'audito è molto contiguo & molto cò munica con lorgano della loquela cioè con la lingua, & la canna del polmone, essendo adunque lorgano del audito nel principio della generatione dell'huomo offeso se viene anche ad offenderse lorgano della loquela come membri che sono fatti de una medesima materia.

Perche quando l'huomo tiene la mano all'orec chia appare vno molino che sbufini & fuoni dentro.

A natura ha fatto lorgano del audito in modo di uno torchio, & dentro a quella concanità gli puose un certo aere con natural a quello, & sec quelle tortuosità in l'orecchie, primo perche tal aere non si partisse ma stesse iu rinchiuso. Secondario che se gli ca deste cosa alcuna l'orecchia non potesse intrare dentro & nuocere a lorgano, et tale aere su necessario, perche senza quello non si potria audire conciosa che il suono & la voce sia obietto de esso audire. Et il suono & la voce non sia se non percussion dell'aere, & l'aere percosso percuote l'altro, & così è di parte in parte per sino che'l venga a percuotere l'aere che è dentro dal-l'orecchia ilquale percoso dalla specie del suono o-

uero della voce representa quella specie a lorgano dell'audito, es în questo modo noi audimo. Et perchetal aere che è rinchiuso dentro dell'orecchia si muoue di vno mouimento circulare non forte; imperò tenendo la mano sopra dell'orecchia si sente tal monimento d'açre, doue non gli ponendo la mano non si sente per gli forti movimenti che sono di suora che impediscono quel debile es fanno che non si ode.

Perche il gran fuono ouer voce guafta alle volte lo audito, e il fuono molto piccolo non fi ode

D'Obietto di ciascuna virtù sensitiuade essere proportionato se'l de conservare tal virtù in suo essere, & anche produrre la debita operatione, percheogni sentimento si tuene il mezo tra l'estremità di suoi
obietti, & imperò ogni cosa che rimuoue tal sentimento dal mezo & dalla debita proportione si corrompeer guasta il suo organo. Adunque il suono molto
forte muoue l'aere terribilmente in modo che sa vuo
grande mouimento nell'aere che è dentro, & conseguentemente desta la proportione & temperanza,
dellaquale è constituito l'organo per la gran percussione materiale che sa l'aere in sso, ma il suono molto piccolo non può tanto muouer l'aere che'l possamoltiplicare le specie sue all'audito imperò non si
sente.

Perche molte volte si sente vn tinnito ouer sono in modo d'uno molino nell'orecchia.

Olte volte abonda una ventosità nel organo dell'audito che si moue molto mordinatamente cercando leste o non potendolo liberamente hauere repercote all'organo dell'audito, o iui appar essere un suono d'un molino o altro suono secondo la diuersità del vento in grossezza o in sottilià, onde gli medici poneno l'oglio che risolue la ventosità in simili tiniti ouer suoni.

Perche quando l'acqua è intrata dentro dell'orecchia laqual non può vícir ben fuora a fuperinfunderli l'oglio nella orecchia fa più tofto & meglio vícire detta acqua

L'Oglio & viscoso lubrico onde per sua viscosità l'asqua si tiene a quello & uscendo l'oglio suora etiam vscisse con esso l'acqua & dall'altro canto l'oglio sa lubricare per sua ontuosità l'acqua suoradell'oreschia.

Perche non si ode troppo ben quando se sbadachia.

L'Aere che entra dentro nella bocca nel shadacchiare se ne và etiam dentro nell'orecchie, & sa leuare leuare suso il panniculo con loquale si ode in modo che non lassa entrar il suono nell'orecchia onde mansa. L'audito.

Perchefi infonde la faccia d'acqua a chi patifice
il flusso del langue del naso.

L freddo repercuote il sangue dentro che è caldo

fallo ritirare indrierto come vno contrario che
fuge l'altro, anche l'acqua fretda si ingrossa il sangue, onde non corre cost come faceua quando era caldo
fottile.

Perche l'huomo tra gli altri animali

A stranutatione non è altro che una ventosità che si genera dall'humidità che è rinchiusa nesti meati del naso che consimpeto esce suora est perche l'huono ha quei meati amplisanghi più che gli altri animali liquali sacilmente malte volte si riempieno d'humidità laqual connertendosi in veto stimula la natura, onde essa adunque non è altro che estito impetuoso d'una ventesità per laqual moui meto esce anche suora di molta humidità catarrale, ma gli altri animali hano quei meati piu stretti er angui si capaci de poca humidità er vento di che nonsi sa tano, imperò in quei perche non è tanto stimolato de natura.

Εţ

Et anche l'huomo ha curato naso a rispetto de gli altri animali, onde quell'humidità risaldata & ridutta in vento può tosto vscire suora che ne gli altri animali, essendo quei meati piu longhi quell'humidità si rinsred da prima che esca. Et però quel vento si rimette per il freddo, adunque per queste due ragioni l'huomo piu Stranutano che nesuno altro animale.

Perche il più delle volte fi firanuta due volte vita drieto all'altra, & non vna volta

Di sono gli meati del naso adunque secondo tutti due escie il vento con impeto, che sa le stranutationi. Onde si stranuta persuste due le nare una
doppò l'altra incontinente, perche quel vento primaescie dall'una, & poi dall'altra & questo ci l'uni
el volte, perche quando glie di molta repletione d'ha
midità en uento non può albora la natura in due volte cacciar suora quell'humidità en vento, bisognaadunque che piu volte allbora si stranuta.

Perche si stranuta meglio guardando nel Sole.

I L Sole per sua calidità muone l'humidità che è nelle vis: del naso & quella riduce a vento di che seguita la stranutatione come è stato detto.

### OTTAVO.

# Perchea fregare l'occhio fa cessare dal stranutare.

I Estranuto procede da moltitudine d'bumido, & da vin detto caldo che conuerte detta bumidità invento, essendo adunque l'occhio appresso gli meati del naso per la fricatione che se fa nell'occhio si diuerte quell'humiduà da quelle vie, & si la conuerte in lacri me, & anche sa fricatione dell'occhio induce calustità laquale è molto piu sorte che quella che è cagione del stranuto, & la maggior calidità consuma la minore, o in questo modo viene a mancare il caldo che facca il stranuto, & conseguentemente per la fricatione dell'occhio cessa le stranutationi.

Perche all'huomo quando ha stranutato viene alcuni sgrisori.

L'acuasse nel stranuto un vento, es aere caldo da imeati del naso alquale pos succede l'aere freddo acció non si dia vacuo, es quella frigidità dell'aere è ca gione d'indurre tal sgrissore, come anche per questa cagione accade nell'urinare quando l'huomo ha vinato per l'ingresso dell'aere freddo alle vie doue era l'urinacalda vien certi sgrisori.

Perche gli vecchi con difficultà stranutano.

Li meati per liquali foleua vícire la uétofità cau I satiua del firanuto in gli vecchi fono ristretti,im però questa ventosità con dissicultà esce sora, e anche 282 . L I B R O

il caldo del vecchio nelle parti superiore è mono remiso di che non può ben conuertire quelle humidità di quei luochi a vento.

Perchegli fordi il più delle volte parlano

L'Organo dell'audito communica con il polmone, imperò alle più volte la sordità procede da repletione d'humidità che nell'organo da esso audito, conseguentemente repletione circa le parti del polmone, confeguentemente repletione circa le parti del polmone, con quando esso polmone è ripieno d'humidità non può bene formare la voce, ma l'huomo sa sorza con impeto di mandare suora la voce. Onde la manda con quel impeto gli meati del naso, co in questo modo si viene a parlare del naso il sordo quando la sordità pro cede da repletione de humori.

Perche non fi stranuta dormendo, ma solamen te veggiando.

L stranutare si richiede il caldo circa gli meati nel naso che conuerte l'humidit din vento come è stato detto. Et anche bisogna che'l si muoucl'organo dell'odorato nel stranutare. Et sono perche nel sonno lassa il caldo le parti del capo, & riserasi dentro alle parti del ventre, imperò non è sufficiente caldo ne sonno alle parti del naso per il stranuto. Et anche nel sonno quiescono tutti gli sentimenti, & OTTAVO.

283

uon si moueno come si richiede al strauutare nel vigilare è il contrario di queste cose

Perche Phuomo ha peggiore odorato che neta

L'Odor è un sumo che enapora dalla cosa odorarbile, dalquele sumo disperso per l'aere si multiplica la specie all'organo dal ol fatto. Quando adunque esso organo e più secco, tanto sente meglio dolore
perche ha maggiore similitudine con quel sumo ilquate anche è di natura secca, « segno di ciò è che più se
sentono gli odori al tempo del caldo. « del secco che
al tempo del freddo, « dell'humido. Onde quanto
l'huomo ha più caldo, « secco il cerebro tanto tragli altri è di miglore odorato. Et perche l'huomo tra
gli altri e di miglore odorato. Et perche l'huomo tra
gli altri animali ha più grande cerchio per rispetto
della sua quantità ilquale cerebro è di sua natura
freddo, « humido. Imperò ha l'huomo il capo più
freddo, « humido che nessuno altro animale di che
conseguentemente ha peggiore odorato per la cagione
detta».

Perche le mani mollissime, & sottile significano molta sapientia, & buono intelletto.

I maggiore temperamento che sia nell'huomo è nella palma della mano, et poi nel residuo di quel284 L I B R O

la, perche in quella confiste il toccare confiste nel tem peramento de gli elementi di che il fegito è che quando l'huomo è più temperato ha migliore sentimento difatto. Imperò nella mane se manifesta più la complessione dell'huomo, che in nessuno ambien mebro quando al toccare, perche le la mano e mollissima, es che fratemperata, es desottili humoris es spiriti da che procede sapientis, es sottilità d'intelletto, es se la mano è aspera, es duranel toccare iudicamo che la complessione di quel corpo è fatta de humori grossi. In intelletto. La mano adunque sottile, es mollissima significa temperamento di complessione, le sottilità de humori, es conseguentemente bontà de intelletto; es sottilità de ingegno.

Perche la voce in alcuni è grande, e in alcuni è piccola, in alcuni altri è groffa, e in alcuni e fottile, e fimilmente in alcuni è eguale, e in alcuni altri rauca, e afpera.

Re cose principali si richiedeno alla voce, come è stato detto di sopra. Vna è la virtù del polmone che discaccia l'aere suora, & reuerberarlo al piglioto ouer parti della gola, & canna del polmone. La seconda è esso aere scacciato, & riuerberato. La terza è la canna del polmone, & pigliato doue si riuerbera detto aere. Quando la viriù adunque vocale è sorte che scaccia molto aere, & la canna del

polmone è ampla, che puraffai ne riceue all'hora è la voce grande, & piccola quando la virtù è debile , & effa canna del polmone è ristretta . La fottilità, & acuità della voce procede quando la virtu muoue velocemente l'aere, er la groffezza procede quando la muoue con tardità, quando adunque la virtu muoue manco aere tanto la voce è piu sottile, & acuta perche le muoue piu velocemente, & quanto la piglia muoue piu aere tanto la voce piu groffa perche lo moue con piu tardità . L'afprezza. della voce procede di afprezza, & siccità della canna del polmone, & la raucedine della voce procede d'humidità superflua, che discende dal capo ad efsa canna del polmone che nou lassa liberamente penetrare l'aere, & l'equalità, & dolcezza della voce procede l'equalità, & temperamento di effa canna quando non è troppo secca ne anche troppo bumida. . co. 3. 3

Perchela voce di putti, & delle femine è fottile,& acuta,& quella de gli gioneni,o huomini fatti è grossa.

A virth vocale de putti, & delle femine piglia poto aere, per essere la virth debile,, & la canna del polmone siretta è la virth vocale de gioueni ouer hoomini fatti essendo forte la canna del polmone larga, piglia purassai aere, onde per la cagione detta nell'altro questo, che la virth muone più velocemente il poco aere, che lo asai, appare ; che la uirtù delli putti,& delle femine die esfere sottile, & quella delli huomini die esfere grossa.

Perche la voce del tauro è piu fottile, & acuta che quella della vacca, & nel buo perfetto più che quella del vitello.

L tauro ha la canna del polmone più siretta, che la vacca, benche la virtù sua sia più sorte, di che piglia manco aere, che essa vacca, es si lo moue commaggior velocità, es questo non è attro, che vocc acuta, es similmente è nel buò perfetto a rispetto del viello, che ha la vocc più acutà, perche nel buò perfetto è maggior la virtù, es molto più crescitiva, es tanto per tanto che la canna del polmone; non è amplisicata, imperò in quella non cape tanto aere, che quella virtù sua sorte non possa muouere con velocità, es so seguentemente sare la voce acuta, ma nel vitello la ca na del polmone è molto più ampla ne catanto per tanto, es con più tardità, che non sa il bue perfetto di che la voce sua è più grossa.

Perche quando l'huomo fi castra, douenta la voce sua più sottile.

L'Huomo castrato è di piu fredda, & debile natura come è stato detto disopra nel primo libro, & quanto quanto la virtù è piu debile piglia manco aere, & confeguentemente la mone con più velocità, & questo fa la voce acuta nelli castrati.

Perche al tempo dello inuerno la voceè piu grossa che al tempo della estade.

L'Aere al tempo dell'inuerno è più grosso in noi etiam quello che è fuora di noi, perche è ripieno di vapori liquali ingrossano ditto aere, quanto l'aere è più grosso, imperò con tardità si muone, che quando è sottil.

Perche coloro che piangono, & li contristati fanno la voce sottile, & acuta, & coloro che ridono fanno la voce grossa.

Vando l'aere se manda suora in quantità fa la voce grossa, perche, come è stato detto si moue con piu dissicoltà. Coloro adunque che pian gono, & che sono mesti. E rissi mandano l'aere in poca quantità, perche se rinfreddano dalle parti dentro, & la wirtù si debilita, imperò fanno la voce acuta, & sottile, ma quelli che rideno mandano sora de molto aere, onde sanno la voce grossa.

Perche gli vecchi decrepiti, & li conualescenti hanno la voce acuta, & sottile.

L a uirtà debile no può scacciare assai aere, ma po co come è la virtà di decrepiti, & di conualescéti che per la insirmità, onde per le ragioni spesse ditte tali huomini non possono fare la voce grossa, ma sottile.

Perche quando vno huomo debile vole cridare forte, & non se ode quasi la sua voce.

Vando l'huomo di debile virtù vuole cridare forte aduna detro assai aere ilquale poi per sua debilità non può scacciare suora di che si perde la voce, ma quando aduna poco aere, all'hora la può mandare, & reuerberare alla canna del polmone, & conseguentemente si genera voce. Et per questa ragione appare molte volte quando l'huomo vol cridare forte si manca la voce, perche vol mandare piu aere suora che non patisce la sua virtù. Onde non posendo manca la voce.

Perche l'huomo che ha gran voce è caldo de natura.

L avoce grande procede da granquantità de aere che si mone dalle parti del polmone alle parti della gola, & questo non procede se non da calidità de natura, perche il caldo naturalmente mouel forte ogni cosa, hauendo adunque l'huomo gran vo-

ce non procede se non da calidita del polmone, & del cuore, & essendo le parti frirituali calde, & conseguê semente la virtà di tutso il corpo etiandio calda.

## Perchemegliofi odedi notte che de di.

I di infe piu mouimenti, & varij soni, & strepiti, & lanotte è piu quieta, & ogni cosa tace &
flà quieta, & perche uno suono non lassa ben udirc.
l'altro, ma meglio si ode quando ogni cosa sta quieta,
imperò si ode meglio una cosa de notte che di giorno.
Et la sagione di molti mouimenti il di la presente di
sole sopra della terrache con suoi raggi muque l'aere,
& sarijuegliare ogn' animale, done per sua absentia,
rimane l'aere privato de monimenti, & ogn' animale
cercasonno, & riposo.

Perche l'acqua fredda fa fuono piu fottile cafcando giulo che non fa l'acqua calda.

Vanto la casa è piu grave tanto piu velocemen te discende, & piu velocemente moue l'aere, & conseguentemente sa il suono piu acuto, & sottile che la calda.

Perche in quelli che Viano di moltevigilie, & che dormeno poco la voce è più

P Er le troppo vegliare si fa cattina digestione, & generase di molte superfluita laquale si uni T scono

LIBRIO

290 scono poi nella canna del polmone doue ha a paffare Paere. Si che liberamente non poffendo paffare la afperita, & rancedimidi voce

#### ib Percheilfale gettatonel fuoco 73 % fi fuona. id in to programments, or very land, or fre-

Acre mosso con impeta è cagione di tutti gli fue ni, & voce . It fale ha alquanto humido ilquale par lo fuoco s'affottiglia, & rarifica, & conmendofe in acre ilquale con violentia fende esso fale; & efce fuora, or questanon è altro che fuono, cofi fu la caftagna quando non è castrata che effende molto bumida per to caldo del fuoco fe fottiglia, & deuenta vapore acreo il quale non potendo fture in così piacolo comoni trouando spiracolo fende per forza il corcice, & con violentia esce fuora facendo gnan fuono, doue se è ca-Strata quel vapore che ba la via nel suo respiro.

# Perche dopo il mangiare la voce te kylondes, c. syglatife st. 2000'e kom 3 c. conjegnent meate fa it fuorio bin acutos & fearly

TL cibo riscalda le parti anteriore traendo il caldo La quelle, of il caldo six canco affai piu humidità di che quelle parci fono anche piu humide, imperò gli instrumenti della noce abondano piud bumidità la quale è cagione de afperità di voce & per questa cagione noi vedemoche motte volte t buomo depo il mangiare volendo cridare forte fe gli interdice la voce. PerPerche sono più balbutienti gli putti che gli

L'Huomo ha questa prerogativatra gli altri animali di parlare, & havere la loquela determinata di voce littere, & sillabe laqual determinatione rishiede la lingua escrie sincera; & senza abondantia
d'humidisd superstua. Quanto adunque la linguaè piu pura, et netta d'humidità estranea per la piu de
terminatamente nel suo proserire, la lingua adunque
di puttiquanto sono piu piccoli d'età tanto è humida,
imperò balbottano non proserendo bene le parole, &
quanto vengono piu nell'età diseccandosi quell'humidità vengono a parlare meglio.

Perche fi ritrouano anco de gli huomini fatti che fono balbutienti.

A due ragione può questo prouenire vna è per difetto di mufcoli, en lacerti che moueno la lingua quando fono contratti ouero brenio indurati, o altramente difosti fi che la virtù non può liberamente muouere la lingua encediante quelli. L'altra cagione e quando essa lingua e composta da grossi bungo este di lingua e composta da grossi può este parlate grosse pa per laquale grosse y a non può la virtù muouere detta lingua, en confeguentemente non può articolatamente parlate

Perche gli balbutienti non poffono

parlare piano.

Vanto la lingua è impedita non può facilmete la virtà muoner e non co quatche sforzo et im T 2 peto peto. Onde tardando il parlare per non potere muouere la lingua liberamente. Kolendosi sforzare conimpeto di muouerla manda snora l'aere dal polmone, & in questo modo parla sorte.

Perche in quelli che si essercitano fortemente, & in gli timorosi trema la voce.

M Quese il cuore de più mouimenti et trema in quelli che si essercitano, et nel timore dalqual core procede la voce onde tremando il core l'aere che scacuato dalla virtù che è nel core se muoue secondo il moumento di esso core, sa adunque piu rimerberatione come sa anche il core molti battimenti nel suo moto tremono.

Perche l'huomo fa di più maniere di voce che nessuno de glialtrianimali.

A voce dell'buomo aduenza che sia una materialmente nientedimeno si diuersifica secondo diuerse de articulatione che non posono sare gl'altri ant mali, imperò l'buomo ha diuerse voce perche diuersifica la voce sua con diuersi modi di proserire.

Perche alcuni animali parlano dearticolata-

A L parlare dearticulatamente due cose richiede.

V na è l'imaginatione laqual muone la lingua
ad

ad esprimer la sua similieudine . La seconda è lorgano debito de effa lingua. Iddio adunque, & la natuva ha fatte la lingua e l'hnome a doi fini un è come a tutti gli altri animali che hanno la lingua accioche congreghi, & aduni la falina nella bocca, laqual mediante fe gufta il cibo, & quefto fine è decentia de tal animale accio che gustando il cibo lo pigli con desiderio, & di quello se nutrisca, l'altro fine è particolare nell'huomo ad asprimer i concetti della mente Jua per vary concetti che lui ha nel fuo intelletto, & non bauendo li animali brutti anima alcuna intellettina non hanno bisogno di loquella . Et imperò ha fatto la natura la loro lingua groffa, & inepta acciò, & quella dell'hnomo ha fatto fottile, & diffo-Sto a parlare, & fe li fono altri animaliche parlino questo non è con imaginatione, ma bauendo la lingna alquanto fottile vdendo parlare l'huomofe vuol affimiliare a quello, & fare la voce confimile dearticulatione come l'huomo ma non intendeno quel lo che dicono. Little St. Pills

Perche odeno meglio coloro che tengono il fiato, & questo noi vedemo nelli cacciatori che comandano douere tenere il fiato quando voleno vdire fottilmente o vceello altra faluaticina...

Vando se ritieme il stato all'organo dello audito, se appropinquano, piu alle parti di suora, & consequentemente meglio può la voce quer il suono approssimarse. Perche il fiato sa suono da se usqual suono probibise la votte

Perchechi butta vno puoco di fale nel gran filocofilona manco chefe i fuffe girrato nel fuoco minore.

S E il sale debbe fare suono bisogna che l'humido che reservato dentro con violentia esca suora con scienda esso sale quando adunque il sale è gittato nel gran suoco se consuma con violentia, co così non può fare gran suono come sel susse sui sun suoro mediocre che nen ba tanta possanza debrusare, co consumare si tosto, ma prima assottiglia l'humido co si lo conuerte in vapore che resendo suora con violentia fa suono.

Perche la lingua in ogni animale è priua de pinguedine ouer digrafo

Ofinicosa grafia & densa & spessala lingua di fua natura è rara & spongiosarse la de esser infromento debito del gustare non conviene adunque la grasiezza con la complessione della lingua:

Pcr-

Perche folo l'huomo tra gli altri animali

L'Huomo tra gli animali douenta sordo procede da vono medesimo fondamento dal quale procede la sordida, perche la lingua coligata con lo inferomento del audito che offende lorgano del audito che offende lorgano del parlare, consiosia che la natura ha fatto il parlare ordinato a laudire de che mancando laudire, manca etiandio conseguentemente la loquella anche la loquella non consiste solo nella voce, ma nelle dearticulatione de piu voce, es esfer muto e mancare de loquella non è a mancare de voce, perche anche uno muelo ha noce aduenga che non habbi loquella, perche aduque si animali brutti non hanno la loquella imperoche ancora non possono douentare muti.

Perche meglio se ode vn suono suora de casa essendo de casa, che essendo suora de casa, e vemendo il suo suono ouer voce de casa.

A voce over il fuono unito nell'organo del audir I meglio se ode chequando edigregato & disunito venendo adunque il suono suora de casa se vnisce nella concauità della casa, imperò se ode meglio, ma venendo il suono di dentro suora beuche sia vnito per la concauità della casa se viene a desunire, & dividere, imperò se ode manco.

### Perche il porro gioua alla voce.

L porro si ha una certa humidità viscosa purgatiua abstersiua mundiscatina della canna del polmone, & imperò clarisca la voce.

Perche le ode meglio vna voce ouer vn suono

D Er due ragioni accade que sto, una fi è che la vo-L' ce non è altro che efito dell'aere fuora del animale renerberando alla canna del polmone. Et perche con quel aere è accompagnata certa humidità che fa l'aere graue per laqual granità piu tofto defcende che afcende & conseguentemente meglio se ode de suso in guiso che de giuso in suso . La seconda regione de ciò è che la voce afcendendo naturalmente ritrouando l'aere che refiste se repercote all'ingiuse, onde referingendoss non fe ode cofi bene, come descendendo perche l'aere non fa tanta refistentia. E la cagione fondamentale tutto questo è che l'aere di fua natura piu tosto descen de che afcende. Perche la voce passa per cofe folide & denfe & la cofache fe vedenon li può paffare come è la luce & doueria effere il contrario, perche la luce è più spirituale, o fottile, o the laudito e confequentemente lo suo obietto che la luce e piu fpirituale & fottile che la voce che a obieto de effo audito, ma perche

la cosa che se vede non moltiplica li suoi ragi al vedere se non per el dritto, & quando ritrona in quella drit tura il mezo chiaro, & diafano cioè transparente penetra infino alli occhi & ini produce, vifione, che fe la tronasse un mezo denso non trasparente non potria pe netrare all'occhio, & conseguentemente non se potria vedere, de natura adunque l'obietto visuale e se lui de moltiplicare sua imagine all'occhio che tra quello & l'occhio sia un mezo transparente & diafato benche tal mezo fuße große & denfo, come appare del vetro che non è poroso & è grosso & similmente l'acqua che non è troppo porosa & è molte volte großa. On ientedimeno se odeno le cose per il vetro per l'acqua or eragione della voce ouer fono a moltiplicare sua similitudine a laudito per mezo che babbia porositade, non obstante che sia non diafano ne transparente & per ogni modo & via e non solo per la drittura come fa l'obietto del viso, imperò sende la voce per ogni loco, ma non si vede se non al dritto. Diciamo adunque che la voce penetra per il mezonon transparente esendo porroso, & posto che tal mezo non haueße porrosita in se o haueßene poche & fuße alla drit zura dell'audita fi che la voce non poteffe ben penetra re per effo mezo a laudito, nientedimeno anche fe audi ria perche non posédo passare la voce per il druto pas Saria per altro loco come è di sua ragione ad andar al audito per ogni loco, & da ogni parte & questo repugna alla natura della cofa che fe vede.

Perche non se ode nell'acqua ma se vede ...

L'Acqua è corpo trasparente es di affanno un per la cagione detta se può vedere la cosa che è nell'acquama essendo l'acqua non porosa non può penetrare ne il suono ne la voce per essa, imperò non se può udire per l'acqua come per debito mezo.

Perche colui che ha la voce grande & altassi

L a voce grande & alta procede da calidida del cuore come è stato detto, & dalla calidità del cuore procede audacia. Anche la calidida d' cagione de ampliare & allargare la canna del polmone da che procede la voce grande.

Perche ha fatto la natura in alcuni animali el polmone & in alcuni no.

A Leuni animali sono di tanto calda natura che bisognano de molto refrigerio al loro core, perche non se instammi il calore vitale, per laqual inflammatione tosto venga a mancare l'humido substantiale de esso sore, bisogno su adunque alla natura darli refrigerio per due vie una per le parti cotanec attrabendo l'aere per le arterie che confinano le dette porosità per refrigere il loro core. L'altra via

fi è mediante la cauna del polygone attrahendo l'acre-prima ad esso polygone es poi insessita quello acre nel cuore, sono poi alcuni altri animali che non sono de santo calore che bisognano di tanto refrigerio, ma so-la li basta la via direfrigerare, en euentare il core per le parti cotance es le vie arteriale, imperò tali anima li non banno polmone. Anche la natura ba fatto il polmone come un mannese arterare eprima la estere, de quello recevato insussitarlo nel cuore, acciò che tale, non ossendesse il core per sua fragiatat. Ma prima se alterasse altri anto e dispossiva così alterato e disposso per una ossenda al toro esi quello debitamente refrigerasse sono a alcuno nocumento.

Perche alcuni animali refiatano, & alcuni no .
è similmente alcuni hanno voce.

maning & alcunino. \

Gni unimale che ha il polmone ha anche anhelito, to, en chi manca del pulmone mança unche de anhelito, perche come è flato desto il polmone tiva a fi l'aere per refrigerarsi è il core. L'anhelito, adunque no è fatto se non per esso polmone & sinalmente per esso core, li animali adunque che non hano bisogno de trop po refrigerio non hauno anche bisogno de poimone, ne anche de anhelito, ma li ha proveduto la natura per al tro modo come noi vedemo, nelli pesci che non respirano. Conciosia che essendo freddi de natura no hano bisogno de respiratione consegnentemente del polmone,

ma la natura li ha dato certe ale lequale continuame te moneno per tirare le ale al suo debito refrigerio, er questo basta a consernare il suo caldo naturalmente qual è molto debile, & similmente li animali che han no polmone hanno anche voce, & è il contrario chi manca de polmone manca unco de voce:

Perche alcuni animali, & fimilmente gli huomi ni possono più lorigo tempo retenere lo fiato che non sossono nell'acqua, o per altra cagione suffocativa, & alcuni non possono stare troppo senza anhelito, ma tosto se sosfocano.

Vanto l'animale è piu caldo de natura tato piu ba bisogno de refrigerio; es conseguentemente può manco stare sensa frato, es tosto se soffoca, l'huono adunque che è di calda natura tosto se anniega nell'acqua molto più che l'huomo di natura fredda es per questa medesima ragione l'hnomo ch' è impiccato per la gola quanto ha il calore più caldo more più tosto, es similmente chi more de apoplesia ouer de mal de gecciosa.

Perche il polmone del fanciullo quando ènd ventre della madre è rosso, & quando ènasciuto è bianco.

L'Acre è cagione de sbiancare il polmone ilque le de sua natura è rosso, onde essendo la cua-

tura nel ventre della madre non respira, & conseguent temente l'aere non tocca il polmone di che rimane ros so come è stato creato, ma vscendo suora comincia a respirare & tirare l'aere ad esso polmone per ilquale aere si viene ad imbianchire.

Perche nasce il grasso, & vna certa acqua circa il cuore essendo di calidità, & secca complesfione pero che la grassezza, & acqua si genera dal freddo, & non dal caldo.

A natura ba fatto ogni cosa per lo meglio, & a bon fine ha fatto adunque l'acqua, & la pingue-dine circa il evore a refrigerarlo, & probibirlo da infammatione, & diseccatione che veneria dal suo muo ucre continuo che lui fa nel dilatars, et constringers, & dagli spiriti, & sangue calidi che sono in lui, & ta le grossezza, et acqua si genera della frigidita dell'acre che inspira a quelle parti dalla frigidita della cassa la che conticue il cuore some suo cabernacolo.

Perchenel febriente il pollo diuenta alle volte grande, & alle volte ipelio, & veloce più che al tempo di fanità, & doueria effere il contrario perche la virtù è più debile nell'infermo che nel fano.

I L polsoricene tre differentie in se cioè grande e piccolo, frequente, & rare, veloce, & tarde, & queste 302

queste differentie procedono da tre cagioni cioè dalle gente che è virtà motina, & pulfatile, & dall'inftromento che el'arteria & dal fine che è fecondo la neceffità dee refrigerare il cuore. Alle volte adunque la virtu motiua è debile, ma cresce la necessità per refrigerio, onde non possendo la virtù mouere lartaria, de dilatarla grandemente bisogna che il refrigerio ilquale douerta fare in Una volta attrabendo molto aere lo faccia in più volte attrabendo quello acre al cuo re in piu volte che haueria fatto fe'l fuffe forte in vna volta come accade, nel pestilentiato che la virtù deuenta debilissima di che'l polso è piccolo, ma frequente, & veloce per la cagione detta. Alle volte la virtu e forte, & lartaria obediente, ma la neceffità erefce del refrigerio in questo cafo cresce il polfo in tut re tre le differentie cioè grandez za frequentia, & velocità posto che la calidità crescinta sia molta, perche effendo poca foccorreria la natura al fao bifogno , folo magnificando il polfo, & non lo frequentando ne velocilando, & quando non può foccorrere al suo bifogno con una differentia si gli soccorre allbora con più differentia come accade nel febriente che non è pestitentiato nelqual la virtu fia forte. Alle volte la virtue debile, & l'instromento e in obediente, ma necessità del refrigerio cresciuta e allbora il polso è pic colo, & tardo, ma frequente come nel ethico e confum ptq che l'artarie sono tanto indurate per la gran diseccatione, impero fono inobediente alla virti, & refi-Steno fi che la non fi può molte eleuare ne anche in brene

breuetempo, onde il polso rimave piecolo, & raro, & non possendo prouedere la virti al suo bisogno convelocità, & grandezza soccorre con frequentia, nan demorando troppo tra l'una polsatione, & l'al-

Perche a fatto la natura il fegato, la milza, & il fele ne gli animali.

L caldo naturale continuamente confuma, & bi seccal bumido sustantifico del corpo de che a conferuare la vita ha bisogno de restauratione, halli dato adunque la natura prima la bosca per la qual l'animale piglia il nutriniento, & halledato secondario il stornaco done fe a cuocere talcibo en nutrimento. ilquale cotto, e digeftido ha fatto, terzo il fegato che habbia a tirare a se la parte fottile di quello lassando ta großezza, & quella parte habbia, e connertirla in quattro humoricioè fangue colera flezma, & malinconta, onde della parte piu temperata ne fa fangue, & della parte pin calda, & fotbile pe fa colera, & della parte più frigida, & bumidane fa flegma, cadella parte piuterreftre malinconica. Es perche il fangue con gli altri bumori non feria puro ne idonea nutrimento a nutricare il corpo fe primanon fose ulquanto mondificato da gli detti humori superflui. Imperò ha fatto la natura la milza che ha atirare a se l'humori malinconici, & depurare il sangue da quel lo, & ba fatto il felle che tiri a se la colera, & purifi304 LIBRO

chi il sangue da quello, ma non ha fatto alcuno membro che sia deputato à pargare il slegma da esso sangue, perche il slegma è conuertibile in sangue quando il bisognasse, imperò lo ha fatto pasare insieme cons esso sangue alle uene, es anche, perche l'habbia da humettare gli membri quando per qualche cagione susseno troppo diseccati.

Perche incontinente l'huomo come ha man-

I fame non è altro che una trista e delorosafensatione della bocca del stomaco che procede da consumatione dell'humido sustantisco come voleno alconsi oner humido chiloso, come voleno altri, per
luqual consumatione le parti del stomaco deuentano
rugose, & aspre, & l'una tocca l'altra, & con quella
essa speratione, & corrugatione procede uno monimen
to dolorose alla bocca concorrendoli l'humore malinconico dalla milza chè ancora piu esse spera, & corruga le dette parti. Quando adunque l'humono ha man
giato alcune parti sottile del cipo tira a se la natura,
del somaco, & riempie quelle parti corrugate, & vacue per laqual replessone non si commette piu quella
fricatione ne moto doloroso delle dette parti, onde per
quetta cessa la fame.

Perche le cose acetose inducono fame

Gni cosa acetosa ha virtu deseccatiua, & conseguentemente ha virtu di esasperare & corrugare le parti del stomaco da che seguita same come è stato detto.

Perche il flomaco freddo de complessione meglio appetisce il flomaco caldo manco padisce che quello.

A frigidità del stomaco vnisce & strenge prima le parti del stomaco & per quella complessione si viene ad uscire l'humido sustantifico & chilose, & co seguentemente si corrugano & esasperano dette parti come not vedemo in vna spongia piena d'acquache con pressa & strinta dalla mano esce fuora detta acqua & remane la spongia deseccata & aspra, cost accade nel Stomacò frigido, & imperò l'appetito suo è grande, ma manco padifee perche la digestione fi fa mediante il caldo & corrempesi per lo fredde in contrario & nel-stomaco saldo che per sua calidità padisce bene, ma la sua calidità dissolue molta bumidità è quella fa correre alla bocca del flomaco per la quale remane l'appetito sacio imbuendosi quelle nelle parti del stomaco, & in questo modo manca l'appetito che non è cosi eccessivo nel stomaco caldo come è nel stomaco frigido.

Per-

Perche alle volte viene vn appetito canino che quanto più l'huomo mangia tanto più yorria mangiare.

'Appetito come è Stato detto procede da confumatione dell'humido sustantifico del stomaco cor rendoli una certa qualità ch'esaspera & confrica le parti del stomaco insieme; da due cagioni adunque principale, prouiene tale appetito canino una è grande frigidità della bocca del Stomaco comprime, & esprime l'humido sustantiale, & chiloso continuamen te. Et l'altra cagione vna grande calidità con grande euacuatione de tutti li membri del corpo, per laqual calidità effendo enacuati tirano molto dal flomaco & sciugano l'humide sustantiale di quello. Onde per la prima cagione noi vedemo che li buomini flegmatici che hanno di molto flegma viscoso & vitrico nel stemaco mangiano disperatamente, & piu che li buomini di calda natura. Et per la seconda cagione noi uedtmo che li conualescenti & quelli che sono molto

vacuati hanno continuamente fame & ben mangiando non fe la ponno torre tanto tirano

forte li mem-

sirconstanti il nutrimen-

€0.

Perche alcunianimali che stanno l'inuerno nel le cauerne non hanno same nè sete, onde no mangiano, nè beueno per tutto quanto l'innerno come sono alcuni serpenti,

Sono alcuni animali che sono molto humidi de humidità viscosa es tenace, es sono di natura molto
freddi che soprauenendo il freddo dall'inuerno il suo
puoco caldo tanto se debilita che non può risoluere ne
desecare moltaquantità di quel humido, anzi stanno
come mezi morti es alcuni periscono tanto se viene a
debilitare il suo caldo, perche adunque l'humido sustantisco di membri in tali animali non se consuma
nell'inuerno dallo caldo natural per debilità di quello
et per la viscosità dell'humido, imperò non cadeno in
fame come al tempo del caldo nelquale il suo caldo na
turale mortificato se viene a reunire, es consortare so
pra il suo humido es conseguentemente consuma quel
lo in modo che seguita same.

Perche coloro che hanno la febre non hanno el più delle volte appetito.

Ol caldo naturale procedono tutte le bone operationi & naturale quando è ben temperato & proportionato al suo humido. Et dal caldo preternaturale se impediscono perche è distemperato & disproportionato al corpo. Essendo adun-

2 que

308 LIBRO

que il caldo febril disproportionato al stomaco impedice l'operatione dell'appetito es universalmente tut te le operationi naturale che sono come il padire attra bere a se il nutrimentò, retenerlo debito tempo et scac ciar suora le superfluità.

Perche li putti hanno manco fete che li gioue ni, & che li vecchi, e doueria effere il contrario perche hanno più fame li putti che neffuno di quelli, e la fame prouiene per confumatione de humido furtantifico; ilquale è
molto più tenace & difficile dà rifoluere che
l'humido rorido, dallaqual confumatione
procede fete.

Vesto questro non dimanda senon che essendo l'humido rovido più facilmente resolubile che l'humido sustantifico, perche non viene più tosto sete al animale che fame, anzi noi vedemo che le più volte prima se ha fame che sete. La solutione de ciò è che'l caldo naturale è sondato nell'humido sustantifico del nasgior consumatione nell'humido vorido; imperò se sa caldo naturale che dell'humido rovido: ma fasse maggior consumatione dell'humido rovido; dal caldo estrim seco de accidentale che dell'humido sustantifico, onde noi vedemo che nella estade viene più sete che same, perche il caldo estrinseco è maggior de più forte che'l caldo naturale, il quale caldo estrinseco rarifica de sotte tiglia.

tiglia, desecca & cosuma attrabendo a se l'humido rorido per il corpo di che procede sete, peroche non è cosi
sottile habile et risolubile l'humido sustantisco dal cal
do di suora per sua tenacità come è l'humido rorido,
ma nell'inuerno si fortifica il caldo naturale dentro in
esso humido sustantisco, onde se sa gran consumatione di quello da che seguita gran same & sasse pocarisolutione d'humido rorido, onde si sa poca sete, &
anche acciò aiutano l'humidità di che sono riserrate
all'inuerno nel corpo che prohibiscono la sete, se adunque il caldo naturale sosse equalmente appiccato a
l'humido sustantisco seguitaria bene che prima douesse venire sete che same, ma perche più s'applica a
l'humido sustantisco nel qual e sondato come è staso detto & nell'humido rorido, imperò è più same che
sete. Diciamo adunque verche il outto ba viù

fete. Diciamo adunque perche il putto ha più forte il caldo naturale & l'humido sustan sisico più sottile che l'altre, imperò incorre più same. Et perche ha di molto humido ro-

rido & di molte

dità

essendo humido di natura per queste cagioni raro gli viene lete . Perche gli vecchi hanno più fete che gli giouani doueria effere il contrario, perche nel vecchio abonda molta humidità & continuamente irrora, & humetta gli membri.

El stomaco di vecchi abonda vna certa flegma nitrofo che continuamente disecca, es imbibe l'humido rorido di quei onde auuenga che ne i vecchi abondi molta humidità, nientedimeno quell'acquista vna nitrosità che continuamente disecca l'humido rorido come è stato detto consequentemente sa venire setc.

> Perche quando l'huomo mangia gli vien fete

I cibo inbeue in se humido rorido come la spongas nell'acque & cost viene a diseccare esso humido de che si causa sete:

Perche alle volte per infpiratione dell'acre fred do come è a refiatare fopra dell'acqua fredda feguita fete...

A Lle volte la sete procede da insiammatione & gran calidità delle parti spumale per laquale si disecca l'humido rorido nel stomaco & inducese anche instiammatione in esso. E però togliendo via quel-

OTTAVO.

311

la calidità di membri spumali mediante l'inspiratione dell'aere freddo si viene a togliere ancora, l'insiam matione d'eso stomaco er la cagione che consuma. l'humido rorido di quello.

### Perche l'aceto caccia via la sete.

Ve sono le cagioni che fanno venire sete. Vna è consumatione dell'humido rorido come è stato detto. L'altra è inframmatione & calidità indutta nella bocca del stomaco dalquale incontinente procede effa fete, onde auuenga che gli fuffe confumatione de bumido rorido non se faria nientedimeno sete se prima non si infiammasse & riscaldasse esso stomaco per laquale inframmatione s'induce una triffa. sensatione che non è altro che sete, perche cosi come la fame non è altro che dolore corrofino della bocca del stomaco che procede per consumatione d'humido sustantifico mediante la frigidità induta da humore malinconico, cosi la sete non è altro che uno dolor infiam matino che procede per consumatione dell'humido rorido, mediante l'infiammatione che è indutta da quel caldo, ouer dalle parti circonftante, ouer da effo ftoma co, ouer per caldo estrinseco. L'aceto essendo adunque freddo rimoue l'inflammatione, & calida del Stomaco per laquale se causa sete, & consequentemente rimouendosi la cazione se viene a rimonere l'effetto.

Perche tagliate le vene che sono doppo le tempie deuenta l'animale sterile.

Il sperma secondo la più parte della sua corpulentia discende dal cerebro mediante le vene che sono circa le tempie, imperò tagliate quellenon può discendere quell'humidità dalla testa. Non discende adunque detta humidità spermatica perfettamente a gli luochi della generatione de che non si può fare per setta generatione. Onde per questo rimane l'huomo sterile.

Perche ponendo cofe narcotiche, & stupefattiue sopra gli testicoli deuenta l'animale sterile.

E cose supersattiue inspisano gli spiriti del mem bro, & alterano la sua complessione in modo che diminuiscono il suo caldo naturale, & oppila li meati e le vie done discendono gli spiriti, & l'altre bumidità. Ponendo adunque le cose supesattiue sopra gli testicoli come è l'opio, & la mandragola, & simile cose si opila, & restringe le vie per lequali discende il sperma agli testicoli, & altera la sua complessione si che no ponno dare vera sorma prolificata ad esso sperma posto anchora che il potesse discendere, benche Ari stotile voglia che la sorma prolifica del sperma nonsi piglia ne' testicoli, ma ne' vasi spermatici innoluti,

onde vuole che la frigidità, & stupore di tale cose su'upesattiue peruénga insino agli detti vasi inuoluti, & prohibisca la generatione per quel modo che è stato detto potendo il sperma pigliare forma nei testicoli come vuole Galeno.

Perche quando gli rustici vogliono vn'agnello maschio ligano il testicolo stanco del montone, & quando vogliono semina ligano il dritto.

Lmaschio è più caldo che la femina, onde le più volte il maschio si genera nel lato dritto, & la semina nel stanco, il seme adunque che và al testicolo dritto è molto più che quello che và al stanco, & questo è cagione a produrre l'animale maschio. Ligando adunque il testicolo sianco corretutto il seme con lo spirito genitiuo al artito done piglia calidità, & vigo-

assai ch'è cagione di produrre il sesso virile.

Ilfine dell'opera.

# Vnguento da viso qual vsaua la Regina de Vngaria, cosa eccellente.

P Iglia graßo de lumaca oncie cinque che habbi il scorzo, & quello lauora con acqua odorifera stillata, & lauorata al Sole tanto che vegna bianco come bombaso: poi piglia grasso di capretto onze tre, & per il simile lo lauora al Sole, poi piglia medolla de schinchi de castroni,o vuoi di uitello, & fa il simile al Sole, por habbi risi & falli cuoser in acqua de chiare de oui fillati, & come fono ben cotti caua il liquor con il torcoloilquale fara come latte, poi piglia perle minute, & a quelle cauala sostantia in liquor tanto che sia vn'oncia, poi piglia oglio di mandole dolce in laqual solue canfora che l'oglio & la canfora sia onzecinque & componi ogni cofa infieme che fiano incorporati, & uien per eccellentia, & da l'odore come tu vuoi, o poi la serua in vaso di vetro, nota che alcuni vole in componer l'onto giongerli la cerusa lauorata gli dard eccellente gratia & e fatta . .-



IL FINE.

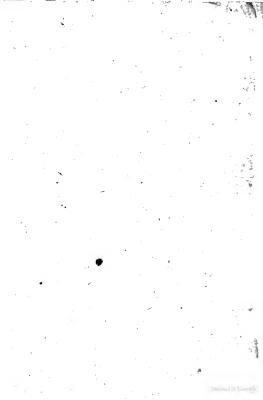







